

T36
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE • FIRENZE •

736



## CABRINO FONDULO

FRAMMENTO

## DELLA STORIA LOMBARDA.

Tom. I.

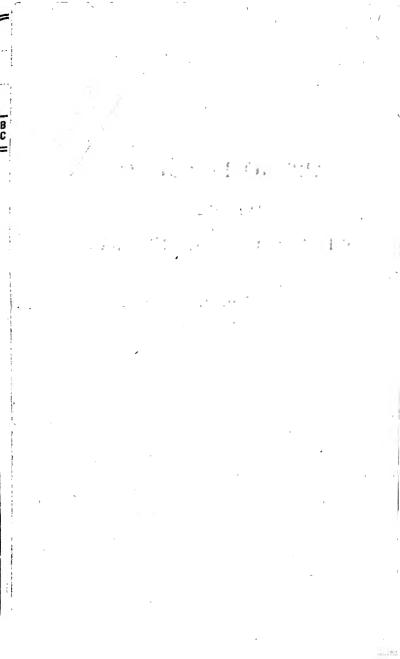

÷ ,



CABRINO FONDULO

## CABRINO FONDULO

Frammento

della Storia Lombarda

sul finire del secolo XIV e il principiare
del XV

OPERA
DI VINCENZO LANCETTI

CREMONESE

SOCIO DI VARIE ACCADEMIE

Tom. I

MILANO
CO' TORCHJ D' OMOBONO MANINI
ne' Tre Re, n.º 4085

MDCCCXXVII.

# BRING EGADILO

iding the a section of the same

CERTIO.

Carried Strangers of Action

## PROEMIO

La storia di Cabrino Fondulo, che per molti anni signoreggiò Cremona, duramente al principio, generosamente in appresso, ci è pervenuta così imperfetta, inesatta e piena di contraddizioni e di favole, che a poterla ridurre in forma di narrazione continuata e sicura non picciolo studio esigette, e non poche indagini, sì intorno le cose di Lombardia di que'tempi, e gli usi e costumi allora praticati, come intorno ai documenti o inediti o difficilissimi a raccogliersi. Ne siffatte diligenze bastarono a tutte riempiere le lacune che di tanto in tanto essa va presentando. Quindi è che traendo dai fatti anteriori e dai susseguenti la ragione di quelli che dovettero naturalmente accadere framezzo, ha l'autor procurato di renderla intera, probabile e compiuta, giovandosi anche d'ogni menoma circostanza per cavarne abbellimento, diletto ed istruzione, e con la varietà degli oggetti la noia minorare di una lunga lettura. Collegandosi essa alla storia di tutta Italia, e specialmente della Lombardia, nel finire del decimoquarto secolo e nel cominciare del decimoquinto, pare che non leggiero interesse risvegliar debba fra noi,

sia che come storia riguardisi, o sia che romanzo storico si reputi, di che è oggi la moda in tutta Europa. E forse ambi i nomi ella merita, perchè i molti documenti cui si appoggia la qualificano per istoria, ed i riempimenti sovrenunziati le danno l'altro carattere. Ma di ciò giudicheranno i Lettori.

### CABRINO FONDULO

#### LIBRO PRIMO

Antica e sino dal duodecimo secolo illustre fioriva nel castel di Soncino, che alla Cremonese Repubblica apparteneva, la famiglia de' Fonduli (1). Marcellino da Locarno, il quale pe' Milanesi combattendo vi era stato tradotto prigioniero di guerra nell'anno 1150, sì generosamente vi si vide trattato, e sì la ricchezza delle circostanti pianure gli piacque, che, ristabilita la pace, e preso dai Cremonesi l'assenso, ivi la propria stanza ripose, e dai patrii elvetici colli fatta venir la famiglia,

<sup>(1)</sup> Veggasi l'Appendice in fine.

case e terreni vi ebbe, e presto fra i più doviziosi di quel castello si annoverò (1). Numerosa e potente coll'andar degli anni divenne la sua discendenza; e se la fortuna dei Barbò non vi avesse prevalso, salita sarebbe senza dubbio alla signoria, non di Soncino soltanto, ma di più ragguardevoli rocche e città lombarde, in alcune delle quali, e sopra tutto in Cremona, allargata si era. Imperocche sì nella coltura degli studi, per quanto l'oscurità di que'tempi il permetteva, e sì nell'esercizio delle armi, che pur troppo formavano allora l'occupazion prima e quasi sola de' discordi Italiani, prodotto aveva soggetti distintissimi. Ma la scaltra condotta dai Barbò tenuta in tutti i tempi verso i varii signori che ebbero successivamente il dominio sì di Milano come di Cremona, li rese pos-

<sup>(1)</sup> Bresciani nell'inedito Libro delle famiglie nobili di Cremona.

senti per modo in Soncino, che, non trovandosi inferiori a verun'altra famiglia, affettarono spesso di comparirvi quai principali; e ciò produsse tra i Fonduli ed essi così acerba rivalità, che ad entrambe riuscì poi perniciosissima. Ghibellini erano per principio i Fonduli, e Gibellina tuttora si chiama la strada ove le principali lor case sorgevano; Guelfi all'incontro erano per inclinazione i Barbò; ma sì gli uni che gli altri cangiavano facilmente di partito, tosto che l'ambizion loro e lo spirito di vendetta parea trovarvi il suo conto. Perciò quando nel 1312 i Barbà favoriron la impresa di Enrico VII, che fu sì acerba pei Cremonesi, Venturino Fondulo tenne la contraria in favore di Guglielmo Cavalcabò, e al par di esso vi perdette la vita con tre suoi figli. Da questo istante i Fonduli rimasero nemici irreconciliabili de' Barbò, e, sebbene fino a quell'epoca ghibellini, si affezionaron cotanto ai Cavalcabò signori di

Cremona, e principi della fazion guelfa in Lombardia, che in Guelfi convertitisi, occasion veruna lasciarono di sostenerla e difendere. Ma venuta Cremona sotto il dominio de Visconti, ai quali grandemente i Barbò aderivano, i Fonduli, benchè mal sofferenti, stettero parecchi anni in silenzio, aspettando dal tempo il cangiamento immancabile della sempre volubil fortuna.

Impazientissimo di cotal cangiamento era fra gli altri Venturino Fondulo figliuol di Filippo, l'unico de' figli del primo Venturino il quale non fosse caduto sotto la scure del ministro di Enrico VII. Al par dell'avo era Venturino per forza d'animo e robustezza di corpo celebrato in Soncino, e temuto per torbido e irrequieto ingegno, e Gatta chiamavalo il volgo per soprannome, sia perchè fosse di mirabile agilità della persona, sia, com' altri pensa, perchè avesse per insegna una gatta ritta sui piedi di dietro, e stringente

oogli anteriori una spada animale: che poi nello stemma della famiglia fu trasmutato in lione. Avea Venturino militato negli anni suoi giovenili al servizio di Bernabo Visconti; ma ripatriatosi molto presto per la morte del padre, e condotta in moglie Agnese figlia di Martino Cevi nobilissima donzella di Soneino, che in poco più di tre anni di tre maschi lo rese padre, ad altro più non pose cura che a migliorar la fortuna, e ad educare i figli per modo, che degni fossero del sangue nelle vene loro scorrente.

vigilia di Natale dell'anno 1385 in casa di Venturino, allora capo della fazione guelfa in Soncino, non solo i figli di lui, ma sì pure quelli del già morto Anselmo e di Antonio suoi fratelli, come pure i giovanetti figliuoli di Nicolò Covi, ai quali Agnese moglie di Venturino era zia. Lasciate le mense, e intorno ad un bene alimentato cammino fatti

sedere que fervidi e spiritosissimi giovani, Venturino, che ognun vedeva essere da alti pensieri occupato, così prese a dire: « Non s so quanto abbiasi a ringraziare la divina 66 Provvidenza, che le cose di quaggiù regola « ed a' suoi fini imperscrutabilmente dirige, del muovo signore al quale ci ha ora assoggettati. Ben so che non è bello di ubbico dire ad un principe il quale dalla cura « di molti e vasti dominii resti/continuamente « impedito e frastornato. Questo nostro castello in meno di settant' anni ha forse 66 più di otto padroni avuto, de'quali ignoro 66 qual fosse il men tristo. Imperocchè dopo re la morte sotto questo castello accaduta nel 66 1312 di Guglielmo Cavalcabò signor di cc Cremona e nostro, per cagion della quale « il glorioso avo mio Venturino e tre suoi « prodi figliuoli vennero crudelmente decapi-« tati da quel masnadiero di Guarnieri conte 66 di Omberg, capitano e ministro di En« rico VII, questo stesso assassino lo ebbe « in dóminio, come degna mercede del suo « sanguinoso valore. Fortunatamente la vera comilitare virtu di Giacomo Cavalcabo, suc-« cessor di Guglielmo, e le guerre che av-« vilupparono Enrico in Germania, ci libe-« rarono ben tosto di colui; ma anche Gia-« como dovette poi cedere all'ambiziosa emu-4 lazione del suo cognato Ponzino Ponzone, all'astuta amicizia di Giberto da Correggio, « e per ultimo alla insolente fortuna di Gian-« Galeazzo Visconti, che, non contento di « averlo ucciso, tutti gli altri Cavalcabò vioce lentemente espulse ed oppresse. Che se « ne scorsi anni Bernabò alleggerì in parte « le sciagure loro, non perciò li restituì al a dominio di Cremona, che si tenne per sè, anè alla signoria di questo castello, ch' ei a diede a Ridolfo suo figlio insieme a quello « di Bergamo e di Gera d'Adda. Ora nè Ria dolfo ne Bernabo, de quali Giangaleazzo ce ha saputo liberar sè e noi, ci aggrave-« ranno coi tirannici modi loro, giacchè questi « è morto ai di passati, e l'altro è in catene, 66 ma ben ci aggraverà lo stesso Giangaleazzo, « che non credo miglior degli altri. Intanto i 66 Barbò pel corso di oltre sessant'anni, pie-46 gandosi abbiettamente innanzi alla propizia aura de' Visconti, ne acquistaron per modo 4 la protezione, che, se non come signori; o poterono almeno come vicarii e favoriti eser-66 citare un quasi supremo potere sopra di 66 noi, e tutte le famiglie e persone rimaste 66 assezionate ai Cavalcabò mettere in sospetto, « e da ogni sorta di onori allontanare. Tra 66 le quali voi non ignorate che la casa dei cc Fonduli e quella de' Covi, furono sem-66 pre le principali; eppure i padri nostri 66 e i più stretti parenti ebbero in tutto questo secolo a roder fremendo quel duro g giogo, e parecchi di essi per minor male « dovettero molti e molt' anni prestarsi al

a militare servizio del signor di Milano, a ce fine di non mostrarsene apertamente ne-« mici. Ma se ciò ha potuto da più forti « sciagure esimerci, e la vita assicurarci (che "non è poca cosa sotto siffatti principi), se non ha però scemato l'umiliazione delle case nostre, che in nulla cedono a quella « dei Barbò, anzi l'ha doppiamente accre-« sciuta: perocchè ad essi le signorie de'vice cini castelli di Galignano, di Pumenengo ce e di altre terre si concedettero; laddove a a noi, che cercammo più volte di acquistare calcun di que'feudi, ne fu sempre precluso « l'adito di aspirarvi non che di ottenerli. 66 Qualunque pertanto esser possa il nuovo « governo di Giangaleazzo, che sicuramente co non sarà ottimo trattandosi di un principe 66 bigotto e simulato, noi sarem sempre le co vittime degli intrighi de' Barbò, nò mai ci potremo da tanta abbiezion sollevarci se a non vi ci prepariamo di buon'ora, sì nel

« rinnovare la più stretta alleanza con i Ca-« valcabò che sono pur sempre onorati e e prodi signori di Viadana, e sì nell'addestrarvi, o giovani miei figli e nipoti, all'esercizio dell'armi nelle mura domestiche per « ora, indi, quando una età più robusta e sicura il permetta, sotto alcun valoroso capitano de giorni nostri, onde potere 66 all' uopo lusingarvi di lavare un di questa 66 macchia, che l'illustre nome delle nostre 66 stirpi guasta ed oscura. Allora solo sperar ce potremo di abbattere i nemici, di sollevare « gli amici, e di recar splendore alla patria e ed a noi. A ciò disponetevi adunque, e « gli ordini dei padri vostri aspettate ». Queste parole udito avevano non senza fremito Anselmo, Cabrino e Pagano, figliuoli di Venturino, il primo de'quali contava diciotto anni di età, il secondo entrato era nel sedicesimo, e tredici appena contava il terzo; e con essi Pranto e Stefano Fonduli figliuoli

dell'estinto Anselmo fratello di Venturino, e i quattro fratelli Marsilio, Giacomo, Sigismondo e Giovanni figliuoli di Antonio, esso pure fratello di Venturino, ma assente in que giorni, trovandosi in Cremona, ove l'altro figliuol suo Costanzo (1) avea condotto per incamminarlo nella carriera ecclesiastica sotto la disciplina del vescovo Porro. Con egual sentimento di rabbia le udirono i giovanetti Covi, cioè Giacomo e Niccolò, che dello zio Venturino nodrivano altissima stima. I primi che, lui tacendo, l'animo loro ma-

<sup>(1)</sup> I nomi e le discendenze che qui e sempre in questa Storia si espongono sono presi
dalle varie Storie di Cremona e di Soncino,
e dal Libro delle Nobili famiglie, non che
dalla Cremona Guerriera, opere inedite del
dottor Giuseppe Bresciani: cosicchè sì ne' fatti
come nelle persone l'Autore ha seguito perfettamente la storia.

nifestarono, furon Cabrino e Pranto. « Io ho 64 sì fitta nel cuore (disse Cabrino) la mala « azione che i Barbò fecero a Guglielmo Case valcabò ed al mio proavo, anzi pure alla ce intera patria nostra, favoreggiando Enrico, & e chiamando Guarnieri d' Omberga a truco cidarli, che non mi crederò mai degno di 66 portare il cognome de Fonduli se non ce avrò vendicata tant' onta nel sangue di 66 quella esecrata famiglia; e così cresca io ce di statura e di forza con gli anni, come so « sacramento che la vendicherò! » - « Ed « io (disse Pranto) mi unisco fin d'ora al cuce gin mio, col quale divider voglio di tal vence detta l'onore ». - « A qual di noi (sclamò 44 allora Giacomo Covi) non dee premere la 4 ce reputazione delle nostre case? Chi può dico menticare le ingiurie e i danni procuratici « dagli emoli Barbò? Me pure avrete, o cu-66 gini, compagno nelle vendette quando che « sia, purchè non si cagionin con esse mag-

« giori mali alla patria, come veggiamo pur ce troppo nel conflitto delle fazioni avvenire: « nel qual caso io preserirò sempre il ben « pubblico alla privata mia soddisfazione ». - « Tu parli (riprese Cabrino) da quel savio « giovine che sei; e chi sa pure che io pur « non ti imiti coll' andare degli anni; ma « adesso il mio sentimento, e le parole del « mio rispettabile genitore, non altro desice derio mi destano che quello di reprimer « l'audacia di que' prepotenti, e di prender 6 sovr' essi quella maggioranza che parmi al nome nostro dovuta ». Venturino, che in sì ardenti discorsi spinti aveva que' giovani, compiacevasi della animosità loro. Meno calde parole pronunziarono gli altri, l'indole de' quali era molto più mite; ma tutti convennero nella sentenza che pensar si dovesse ad abbattere l'albagia de Barbovii. Intanto la notte erasi inoltrata, e Venturino, lodando tutti dei ben disposti animi, licenziolli, e fatti alle case

loro accompagnare i nipoti, mandò i proprii figli al riposo.

Non minore astio frattanto covavano i Barbovii e loro aderenti contra i Fonduli. Tra i più riottosi ed inquieti erano Guidone e Bernabò Barbò figliuoli di Angelerio, dottissimo giureconsulto ed nomo di alto senno; Al-o berto e Pietro Barbo fratelli di Angelerio; e Filiberto e Luigi cugini loro, stati più anni al servizio del Visconti, che in accordare ai due primi il congedo li avean creati cavalieri aureati, e andavan superbi di quel fregio, e boriavano e insolentivano su tutti, massimamente Alberto, che i feudi di Gallignano e di Pumenengo avea poc'anzi ottenuto da Regina della Scala moglie di Bernalò Visconti, e i cui figli Guiscardo: ed Imerico, insieme a Cristoforo ed a Luchino, altri figliuoli di Angelerio, militavano tuttora sotto i vessilli del signor di Milano. Avean saputo gli astuti coll'arti loro adescare gran parte delle prin-

cipali famiglie di Soncino, compresa una linea de' Covi ed una de' Cropelli, co' Fonduli imparentate, e quai principi del castello volcan parere ed essere creduti. Il minuto popolo teneva quasi interamente pei Fonduli, come coloro che piacevoli erano e ben manierati on tutti, e larghi dispensatori di beneficenze e soccorsi ai poveri. Così quella piccola città, divisa e agitata dalla emulazion di que' Grandi, non avea pace mai, e la discordia stava in tutti gli alberghi, e frammischiavasi in tutte le case; nè passava giorno che risse ed altercazioni e omicidii per ciò non nascessero, giacchè a que tempi l'ammazzare il suo emulo riguardavasi come un bel tratto di valore, e il maneggio dell' armi apprendevasi fin dall'infanzia. Ma ciò che il primo giorno di carnevale del 1386 vi avvenne merita di essere particolarmente narrato, perocchè fu il principio della carriera che Cabrino ebbe a correre parecchi anni, e che lo resero sì fiero ad un tempo e sì prode e sì grande.

Follie d'ogni genere sì in privato che in pubblico, dal travestimento delle persone e dall'uso della maschera facilitate, segnalavano allora la stagione carnascialesca, la quale il dì 7 gennaio avea principio; nè leggi vi erano che siffatti usi ritardassero e in minor tempo stringessero, siccome ora. Poveri e ricchi, fanciulle e matrone, giovani e vecchi accostumavano sollazzarsi, senza che biasimo alcuno lor ne venisse; e le più volte i più difficili raggiri dell'amore, della industria e della curiosità a quella epoca si riserbavano e riducevansi. Bernabò e Guido figli di Angelerio Barbò, giovani vivaci ed arditi, e sempre i primi a comparir ne' baccani e nelle feste, accordatisi con alcune donne e fanciulle de Covi, ougine di Martino, e con un giovane de' Cropelli, ed un de' Caucii, si avvisarono di aprire il carnevale in Soncino, e coll'esempio loro dar cominciamento e stimolo ai divertimenti della stagione. Mascheratisi in varie fogge, uscirono a mezza mattina, e recatisi in piazza accompagnati dalle solite grida de schiamazzanti fanciulli, misero tutto a romore, e gran moltitudine di popolo si trassero intorno, cui siffatte allegrie dilettano sempre. Poichè vi ebbero canticchiato, salterellato e motteggiato per un buon quarto d'ora, inseguiti sempre da una folla di soioperati e di ragazzi, partironsi della piazza, e andarono gironzando per le strade. Giunti che furono in Via Gibellina, ove erano le case de' Fonduli, Bernabò disse: & Vogliam noi s trattenerci qua sotto, e annoiar Venturino, cui so ohe questi fracassi dispiacciono? Sì, sì, disse Guido, fermiamvici, e dauziamo ». E fatto dar ne stromenti, che aveano seco, principiarono a ballare, e le donne e gli nomini, che stavano in cerchio guardando, trassero con leggiere violenza nel ballo, cui lecito era il partecipare se lo esigevan le maschere, e così istituirono la più romorosa

danza che mai si fosse fatta in quella via. Venturino stava ne' suoi appartamenti ammaestrando il figliuol suo Cabrino, e il nipote Pranto, nell'arte della scherma, e non potendo i giovani trattenere che al balcone non si affacciassero da que suoni e da quelle grida invitati, pazientò qualche poco, sperando pure che la cosa finisse tosto. Ma i Barbò, visti al verone i Fonduli, alzaron più sonore le voci, e verso loro certe boccacce aprivano, e certi urli ne facevano uscire, che Cabrino venne tosto in sospetto chi essi fossero, e che pel piacer d'ingiuriarli così facessero. E fattone motto al padre, e visti egli pure que' modi, il sospetto del figliuol suo confermò, ma lo avvertì che accordandosi alle maschere ogni sorta di licenza non ne veniva osfesa a nessuno, e non potevasi farne risentimento. « Se ciò è, ripeterono i giovaani, lasciateci andare al ballo noi pure, « perchè a que'sconci atti risponderemo an6 che noi similmente ». Rifintavasi Venturino; ma si debolmente, che i giovani senz'altro dire, scese le scale, balzarono tra i folleggianti, e presa ciascuno una donna si posero a giravoltare con esse. Guido e Bernabo, così mascherati com erano, andarono per tor loro le donné, e buffonesche vociacce facevan loro; in atto di scherno e quasi per incuter timore; è siccome non era lecito il trattenere una maschera quand'altra maschera la riclamasse, così le cederono tosto: ma Cabrino disse all' un d'essi! « Perchè mi « fai tu questi sgarbi? » E quegli con un urlo di bessa senza altro dir gli rispose. Ripete Cabrino, cui già si era assai riscaldata la testa: « Ti chiedo perchè sissatti urli e sgarbatezze « mi fai? » E quegli la stessa risposta gli fece. Pranto, che ivi presso adocchiato aveva un mucchio di letame, vicino al quale stava una conchetta piena di acqua puzzolente e fracida, tratto a sè Cabrino, gli disse: « Ri66 battezziamo noi costoro come si meritaso no? » e la cloaca additogli. so Piacemi, » rispose Cabrino; e volati entrambo in casa, e presa di cucina una mestola cadauno, tornarono al letamaio, e grosse mestolate di quella pozzanghera dieronsi a lanciar sulle maschere, e massimamente sui due che più imbizzarrivano. Bernabò allora, che sì stranamente lavato si vide, scopertosi il volto, e pensando d'impaurire que giovinetti : « Che 66 impertinenza è questa, disse loro; così ri-« spettate le maschere? Buon per voi che 66 siate così ragazzi; altrimenti v'insegnerei 66 ben jo ciò che nella casa vostra non imco paraste: finitela per lo meglio, e andate-44 vene 22. Ma. Pranto e Cabrino, cui piacevan le risse, e bolliva in cuore l'odio ai Barbò: « Che finire e che andarcene! risposero. « Ragazzi come siamo insegneremo a voi che de le maschere hanno a rispettare se rispettate 66 esser vogliono, e voi sapete i brutti visi o

« le sconce grida che per ischernirci faceste « contra di noi ». Guido, che appressato si era a Bernabo, queste risposte udendo, afferrato Cabrino pel braccio con aria di disprezzo, credevasi forzarlo a partire; ma egli liberatosi con una scossa da lui, « Che pensi tu 66 fare, sciagurato, gli disse, o che ti credi « di essere? » e in così dire lanciogli nel viso un uovo fradicio, di che sì egli che Pranto provveduti si erano quando andarono per le mestole, sotto le quali insieme alle mondiglie giacevano, e Pranto dal canto suo ripetè il colpo contra Bernabo; e fin che ne ebbero le scagliarono, impastricciando i panni a tutte le maschere. Ma i Barbo trovandosi senz'armi, e sol cogli urti per poco difendendosi, riprese le donne loro e ritirandosi: . Vi avrò per vili e goffi, dissero ai Fonduli, se fra un quarto d'ora non vi riveggiamo a questo ballo, ove tosto che avremo ripo-« ste le nostre compagne noi torneremo ». -

66 E noi, risposero gli altri, voi giudicheremo s nomini senza parola e senza onore se qui « non tornate ». Partironsi rapidamente i Barbo, e restituite le Covi alle case loro. andarono ad armarsi, ed a raccogliere amici e domestici che li spalleggiassero, I Fonduli, rientrati anch' essi in casa di Venturino, che ogni cosa veduto aveva ed udito, di buone armi essi pur si munirono, e i fratelli di Cabrino, e tre altri suci cugini, ed uno dei Covi, e i valletti loro raccolsero, e poco mancò che Venturino medesimo non si nnisse, se opposta non vi si sosse la savia Agnese, cui doleva non poter impedire l'imminente pericolo de' figli suoi, Intanto rintanati si erano nelle case loro tutti gli spettatori, salvo alcuni pochi di quelli cui piace prender parte agli alterchi. E mentre gli altieri giovani apprestavansi al periglioso cimento, Angelerio ed Alberto Barbo da un lato, e Venturino e il cugin suo Pandolfo Fonduli dall'al-

tro, facean chiamare i villani dai campi loro, ben prevedendo che nè tra que' giovani nè in quella giornata avrebbe avuto fine la tenzone. Appena discesi erano i Fonduli sulla via, che al capo di essa ricomparvero co'lor compagni i Barbà. L'acqua della oloaca e l'ammucchiato letame furono i primi saluti che ne ricevettero; ma cacciatisi coraggiosamente innanzi colle nude spade e con gli affilati pugnali, sì fiera mischia e sì ostinata vi suscitarono, che d'ambe le parti tre o quattro de' combattenti rimasero estinti, e quasi tutti feriti. Perirono dei Barbo il Bernabo, un Cropello e tre domestici; dei Fonduli, perirono Pranto, che il Cropello aveva ucciso e tre nemici gravemente ferito, Sigismondo e due villani. Cabrino armato di un acuto paloscio si battè con tanta forza e coraggio che lo stesso Venturino, il qual dietro le imposte del verone, non senza tremare del pericol di lui, lo inseguiva coll'occhio, del valor suo si compiacque; ma Guido Barbò glifu sopra improvvisamente, e tiratagli um stoccata il ferì sulla cima dell'omero sinistro non
leggiermente, per cui, difendendosi da maggiore offesa, gli fu d'uopo rientrare in casa.
Sopravvenute finalmente le guardie condotte
dal podestà che allora governava Soncino
pel Visconti, vennero separati gli altercatori, e
rimandati ne' loro soggiorni (1). Ma l'ira e
la rivalità eransi troppo apertamente manifestate in quest'incontro per potersi sperare,
non dico pace tra le due famiglie, ma simu-

(1) Questo e i successivi primi fatti di Cabrino vengono raccontati da Girolamo Baris nella inedita sua Storia di Soncino, di cui si farà cenno più innanzi. Il qual Baris discendeva probabilmente da Graziolo Baris, o Bario stato maestro di grammatica a Cabrino, come si ha dal Fiammeni nella Castelleonea, pag. 211.

lazione e prudenza, e perchè la pubblica tranquillità non ne sosse maggiormente alterata. Pieno di risse e di guai scorse tutto quel carnevale pei Soncinesi; e sì accanite si mostrarono le due fazioni, presso cui la intromissione de buoni e pacifici cittadini a nulla riuscì, che il municipale Consiglio stimò opportuno d'informarne direttamente il Conte di Milano, al quale indirizzò suoi legati Salvatore Caucio e Gidino de' Migli, acciò invocassero provvedimento; e il Conte, speditovi dapprima un suo fiscale, poscia incaricatone il nuovo podestà, non senza stento potè vedere tornata in quell'illustre castello la sicurezza e la quiete, almeno in apparenza.

Intanto Cabrino, bene assistito dai chirurgi, e sempre circondato dal genitore, dai fratelli e parenti, e da pochi ma fidi amici, quasi tutti della età sua, se Giuliano Chierasco se ne eccettui che gli era stato padrino alla cresima, ristabilivasi della riportata ferita, e an-

davasi lentamente confortando della perdita di Pranto, cui non trovava chi surrogare si per ingenuità d'animo come per parità di intenzioni. Lo sterminio dei Barbo era l'unico voto del suo cuore, e quindi il solo discorso ch'ei proponeva agli astanti, o che piacevagli di udirsi proposto. Pagana suo minor fratello, e Marsilio Fondulo suo giovin cugino riguardò egli come i più degni della sua confidenza; e siccome garbatissimo parlatore era, e le sue parole stringevano gli ascoltatori, così in poco tempo si affezionò per modo que' due compagni, che nè egli senza essi, nè essi viver poteano senza di lui. Giacomino Covi allo incontro, che i suoi progetti d'interminabil vendetta approvar non sapea, cominciò a inimicarsi, e pigro e vile più volte chiamandolo egli, fu cagione che tra le due famiglie, benchè sì unite di parentado, si alzasse un muro, che poscia le tenne lungo tempo divise. Molta amicizia parimente prese a Maffeo Moro, che da Far-

fengo suo luogo natale era stato mandato in Soncino a cagion degli studii, dove il conobbe Pagano, che al fratel lo introdusse, parendogli tal da piacergli. Il Moro mal sofferiva che l'accidente della nascita ponesse tanta diseguaglianza negli uomini; e sentendosi un' anima forte, soleva apertamente professare una sua sentenza: Che il valore tutte le condizioni pareggia, e che l'uom grande, comunque egli nasca, dee saper porsi a livello di ogni altro grande. La qual sentenza consonava per modo colle idee di Cabrino, che lui fin d'allora prescelse tra' suoi più cari, e un giorno strettagli la mano, « Io voglio, disse, che tu mi « sia compagno per la vita, e che noi camco miniamo insieme la strada della fortuna: 39 locchè piacque sissattamente a Masseo, ch'ei giurò di esser sempre con lui. Già principiava Cabrino ad esser libero della persona, e già ogni sorta di vestimento e di fermagli sofferir poteva sul guarito omero, quando udi che

Filiberto Barbo, rimasto anch' egli malamente ferito in viso nella passata mischia, e la cui morte si era più volte divolgata, non solo tornato era sano, ma spesso vedevasi passeggiare nella via de' Fonduli, e alle finestre di Cabrino alzare lo sguardo, quasi desiderando ch'ei soccombesse, o minacciando nuove offese. Era Filiberto uno tra i Barbo de' più ostinati e vendicativi, e al tempo stesso dei più intraprendenti. Cabrino perciò sopra gli altri lo odiava, e la nuova ingiuria altamente il commosse contra di lui. Venturino, cui le passate vicende avevano sommamente alterata la salute, e che del coraggio del figliuol suo temeva, benchè l'applaudisse, avea risolto che Cabrino, tosto che fosse guarito all'intutto, partisse di Soncino, ed a Viadana avesse a recarsi presso Ugo de' Cavaloabo, pel quale avea già disposto le commendatizie. Ma in quel frattempo aggravatasi la malattia del padre, e dell'altra parte premendo a Cabrino

di non partirsene invendicato, trasserivasi di comune consenso la partenza di lui dall' un mese all'altro, tanto che Venturino si sentì giunto alla sua ultima ora. Per lo che, fatta chiamare a sè la intera famiglia, e voltosi dapprima alla buona Agnese sua moglie: in Io ti rince grazio, le disse, dell'ottima tua compagnia, e di questi egregi figli, di cui mi rendesti 44 padre, i quali all'amor tuo raccomando; 59 ed ai figli volgendosi così continuò: « Rispet-44 tate la madre vostra sopra ogni cosa quage giù; siate uniti tra voi, sui quali intendo. « egualmente distribuiti i miei beni: l'onore a e la gloria de' Fonduli vi sia sempre a cuore più che tutti i beni del mondo; e « la memoria del padre vostro sia presso voi 66 benedetta, come nella benedizion mia è a « me la vostra ». Furono queste le parole estreme di Venturino.

La vedova Agnese sollecitava Cabrino a partir per Viadana, ed ottenuto dal padre di

Maffeo che questi gli fosse compagno, per esso pure avea già disposta una lettera ad Ugo. Ma Filiberto Barbo continuava gli insulti, e Cabrino adontavasi di partire se prima colui non puniva. Sollecitato dalle circostanze e più dallo sdegno, e prese col fratello Pagano, e con Maffeo e con alcuni domestici della sua casa, le opportune risoluzioni, diè mano al suo già meditato progetto. Il qual fu che s' introdusse di notte nell'aia della casa di Filiberto, e nella stalla ov'egli i suoi diletti cavalli teneva celatosi, lo attese al varco. Usava Filiberto visitare di buon mattino la stalla, come colui che amantissimo era della equitazione: andò pertanto poco dopo l'aurora del giorno 13 di giugno al suo solito ufficio. Quand'ecco che appena fu entrato trovossi da un satellite de' Fonduli afferrato alla gola, e da un altro tenuto per le braccia, mentre il furibondo Cabrino insieme a Maffeo piom. batigli sopra co'pugnali lo stesero estinto al

snolo. Corsi poscia alla porta per tosto escirne, la sentirono chiusa, e compresero esserne restata fuori la chiave, nè potere uscire della finestra, che da grossa inferriata venia difesa. Mentre pensavano ai casi loro, un famiglio di Filiberto, non veggendo il padrone nè lo stalliere, che Cabrino avea vinto con l'oro, nè sapendo che si pensare, affacciatosi dalla parte dell'aia alla finestra della stalla, e visto il sanguinoso cadavere, fu subito a darne avviso al Pretore. Il quale accorsovi co'suoi sergenti, e fatti arrestare i rei, eccetto Maffeo, che in quel miscuglio fu abbastanza lesto a fuggire, Cabrino e Pagano nella rocca mandò, e gli altri alle carceri; e lestamente istituito il processo, questi ultimi a perder la testa condannò: locchè fece il terzo giorno eseguire; e per gli altri la volontà del Conte di Milano, giusta le sue istruzioni, consultò. La misera madre intanto, e Anselmo fratel maggiore de'rei, e varii parenti de' Fonduli,

tra i quali Pandolfo, che Galeazzo Visconti avea creato conte e cavaliero, quando alcuni de' Barbò degli stessi titoli volle illustrare, a Milano volarono per impetrare da Giovan Galeazzo commiserazione e perdono. Ma il Conte ordinò tosto che a Pagano venisse mozzato il capo, e di Cabrino si riserbò sentenziare. Il feroce giovane intanto compiacevasi della commessa vendetta, e quand'anche l'esempio del fratello e degli altri gli annunciasse il pericolo nel qual era, pure avrebbe voluto quel grave pericolo mille volte incorrere anzi che non essersi vendicato. La prigione ov'egli era custodito aveva un balcone verso la piazza della rocca, ed ivi Cabrino stava gran parte del giorno, chiamando a nome tutti i passanti da lui conosciuti, e tenendo con essi i più lunghi discorsi colla maggiore indifferenza. Un giorno Luigi Barbo fratello dell'ucciso Filiberto lo vide, e alcune parole di scherno gli diresse, cui null'altro Cabrin rispose suorchè

mordendosi il dito. Le cautele della magistratura erano a que' tempi assai trascurate, massimamente rispetto alle persone di nobile prosapia. Studiava intanto il salvatosi Maffeo di soccorrer l'amico, e incontratosi in Cremona, ove rifuggito si era, con Giuliano Chierasco, altamente lo rimbrottò di non aver fino allora pensato a procurare la fuga di Cabrino, la cui capitale sentenza, per quanto pubblicamente dicevasi, avevasi a temere imminente. Punto il Chierasco da codesti rimproveri, e più dall'amicizia che al suo giovin figlioccio lo stringeva, volato a Soncino, e con Agnese combinatosi, una grossa borsa d'oro raccolse, colla quale il custode della rocca vincendo, il reo amico trasse la seguente notte di carcere. Condotto egli alle braccia della madre, essa, del commesso delitto rimproverandolo e della sua salvezza al tempo medesimo consolandosi, volle che partisse la notte stessa per Viadana, e il Chierasco pregò

di accompagnarlo. Le cavalcature e gli equipaggi in tre ore furono pronti, dopo le quali poco prima dell'aurora del giorno 2 di settembre Cabrino travestito usci della patria, e verso Gallignano di buon trotto prese la via. Ivi giunto, e dinanzi alle case dei Barbo trattenutosi, udendo da un villano che Luigi vi si trovava, sceso di sella insiem co' compagni, dimandò che venisse chiamato per premuroso affare. Levatosi di letto Luigi, e affrettatosi a incontrare chi lo chiedeva, trovossi accolto da una pugnalata nel petto vibratagli dal crudel giovine, il qual volea pure sulla moglie e sui figli di esso inferocire, se Giuliano e gli altri, che il risentimento de' terrieri paventavano, non lo avessero trattenuto, e rimesso in arcione, e via di gran galoppo verso Cremona direttolo.

Tre giorni allo incirca si trattenne Cabrino in Cremona, al suo Maffeo riunendosi, e il cugino Costanzo, chierico allora e di esem-

plari costumi, ogni di visitando, perocchè teneramente sino dagli anni della infanzia amato lo aveva, e la nobil modestia di esso a tanto senno congiunta sommamente ammirava. E sebbene quel dabben giovine acremente il biasimasse di avere egli di propria mano e in maniera più di assassino che di leal nemico uccisi Filiberto e Luigi, e che del suo vantarsene gli facesse colpa non meno enorme del fatto, nondimeno i suoi rimproveri pazientemente ascoltava, e la giustizia e generosità del cugin suo costretto era di confessare, benchè di imitarla si dichiarasse incapace. Tuttavia, siccome con le commesse vendette gran parte della bollente sua ira smorzata si era, le savie massime di Costanzo trovaron pure un piccolo nicchio in quel fervido cuore, e vi si appiattarono, non accorgendosene egli, se non allora che l'occasion sece uscirle. Partitosi finalmente insieme a Maffeo Moro alla volta di Viadana, ed ivi

al marchese Ugolino Cavalcabo presentato da Giuliano Chierasco, che le lettere dell'estinto Venturino e della vedova Agnese gli porse, lietissimo ne fu l'accoglimento, e pieno di sincerità e di amore, perocchè non erasi in quel casato spenta giammai la memoria del valore e della fede de' vecchi avi di Cabrino verso il prode Guglielmo, e lo valoroso Giacomo, per la morte dei quali cessata era nei Cavalcabò la signoria di Gremona.

Numerosa fioriva a que' giorni la famiglia Cavaleabovia, della quale Ugo, qual primogenito, della principal linea era capo, attesa la morte del padre suo pochi mesi dianzi avvenuta. Dopo le persecuzioni di Galeazzo Visconti, che mirarono ad estinguerla, ripreso avea vita e considerazione per opera di Bernabò successore di Galeazzo, cui la rimisero in grazia gli Scaligeri di Verona, ai quali appartenne Beatrice, o, come più comunemente è chiamata, Regina, moglie di Bernabò. An-

dreasio, zio di Ugo, ed uomo nella scienza legale non mediocremente versato, e pratico delle Corti, ito era a Milano, ove Bernalò suo consigliere lo elesse, ed ivi tuttora nella qualità sua rimaneva, della quale l'accorto Giangaleazzo nol volle per convenienti riguardi spogliare. Ed Ugo per mezzo di Andreasio la buona grazia del nuovo Duca andava procacciandosi, e dei consigli di lui si giovava, massimamente rispetto alle sue alleanze e corrispondenze coi principi d'Italia, e soprattutto con quelli più a lui confinanti. Per ciò accostato si era ai Carraresi di Padova, distaccandosi dagli Scaligeri, veggendo che Giangaleazzo erasi a quelli unito per questi distruggere, e non potendo egli impedire che ciò non accadesse. Giovine di circa trent' anni era Ugo, e tre minori fratelli aveva, un de' quali, cioè Giacomo, allevato in Milano da Andreasio, si felicemente a Giangaleazzo potè accostarsi che pel corso di più CAB. F. T. I.

anni varii governi ne ottenne, i quali con molta sua lode disimpegnò. Ancora non avea figli Ugo, sebbene da più anni ammogliato ad una figlia di Gilberto Cavalcalò (1) suo cugino: laonde carissimi gli erano i figli dei suoi fratelli, cioè Carlo, primo figliuolo di Giacomo, allor giovinetto di quindici anni, e Guglielmo e Cesare e Marsilio di quasi medesima età, nati dagli altri fratelli di Ugo, oltre alcuni più o men lontani cugini, che nel suo marchesato prosperamente fiorivano. La bella e robusta presenza di Cabrino, la fama del suo coraggio, anzi pure della sua ferocia, i suoi giovenili anni, l'energia del discorrere, l'avidità della gloria, che gli trapelava dagli occhi, e le raccomandazioni che lo accompagnavano, lo resero ben presto famigliare e caro nella Corte del Marchese di Viadana. Ugolino trovava ogni giorno nuovi

<sup>(1)</sup> Cavitel. pag. 145.

talenti in lui si politici come militari; e la sua prudenza, e il piacere di imparar nuove e non frivole cose, e di udire a narrare o a leggere le storie de' capitani più egregi degli antichi e de' moderni tempi, e le sagge osservazioni e sentenze che ne pronunciava, si poterono sull'animo di lui, che a poco a poco non più qual cortigiano e seguace lo riguardò, ma qual confidente ed amico. E Cabrino dal canto suo a quella ingenuità e grandezza d'animo, e a tanta degnazion di Ugolino verso di lui riflettendo, prese egli pure ad amarlo di vero senno, e senti per la prima volta come si possa avere un signore e non essere schiavo; e da bella invidia agitato, le virtù del Marchese studiò, non meno per ben conoscerle che per bene imitarle. Quegli che più amasse Cabrino dopo il Marchese, era Carlo, il qual pure venia dal Marchese a tutti i nipoti preferito. Gli altri, in petto ai quali battevano cuori assai

diversi, o fredda e sterile amicizia ne ebbero, o anche simulata, e dall'assenzio di una brutta invidia inacerbita. Maffeo Moro, che inseparabil compagno fatto si era di Cabrino, al quale per fedeltà ed amore diveniva carissimo, non altra considerazione ottenne che quella che da siffatta aderenza gli derivava, nè egli di verun' altra considerazione si prendea cura.

Correva verso il suo termine l'anno 1386, quando Andreasio Cavalcabò giunse inaspettato in Viadana, e fu tosto ad abbracciare il nipote. Abbracciollo Ugolino, e chiestogli di quella improvvisa visita il motivo, così egli rispose: « La città di Siena mi elesse suo podestà per l'imminente anno 1387. Il conte Giangaleazzo signor di Milano, che la protegge, questa elezion confermò, non senza sue particolari istruzioni. Difficile e scabroso ministero mi tocca per le vicende di quel popolo, e per l'influenza degli operosi vi-

« cini; e dov' io con onor ne riesca, lo che « ardisco sperare, la grazia di tanto principe « non sarà per mancarmi più mai. Ma tacer a non ti voglio, o nipote, che forse vuol egli « con ciò non meno de' miei scarsi talenti che della mia fede far prova; anzi di quella ce di tutta la casa nostra. I vincoli di parence tela e di alleanza che strinsero i padri nostri con gli Estensi, con gli Scaligeri, e con caltre possenti famiglie d'Italia, lasciano ce tuttora nel sospettoso animo di lui qualche co ruggine, la quale nè io, nè il fratel tuo 66 Giacomo, che egli particolarmente onora co per le belle sue qualità, abbiamo per anco ce del tutto levata. E giacohè siam nel proco posito, non ti dispiaccia che anche non co chiesto un mio parere ti esponga; ed è ce che cogliendo tu la presente occasione che il Conte alleatosi co' Carraresi rompe guerra ca agli Scaligeri e fors' anche ai Gonzaghi, agli Stati de quali sei confinante, tu osse-

s risca al Conte medesimo te e le forze tue, « acciò egli vegga che della protezione ed « amicizia di lui, più che d'ogni cosa, solce lecito sei; la quale offerta, quanto meno attesa e non provocata, tanto più grata gli 66 fia, e più utile alla tua sicurezza ed alla ce tua stirpe. Il piacer di abbracciarti, e il desiderio di comunicarti questo mio pensaco mento, son la cagione che la via di Viaca dana presceglier mi fecero in questo mio « viaggio a Siena: perocchè lo scrivertene 66 poteva riuscir vano o imprudente. Ma-la co tua saggezza ne faccia quel conto che me-« rita ». ≔ « Degno della tua alta prudenza, venerato mio zio, rispose Ugolino, 66 è il consiglio di che mi sei cortese, ed io a fin d'ora, prometto attenermivi. Ben sai che ss nè agli uni nè agli altri de' miei vicini mi « sono io mostrato aderente dacche mi trovo co alla testa della mia famiglia, così dettandomi quel politico accorgimento che aver

debbe un piccolo signore, che può da un se istante all'altro venir soprassatto da un co potentissimo; ma il pensier di offerire al Signor di Milano il personal mio servizio co trovo sì saggio e sì utile, ed era pur tanto dalla mia mente lontano, che di avermelo suggerito grande obbligazione e riconoscenza ce dovrò professartene per sin ch'io viva 25. - Il di successivo Ugolino spedi un suo messo a Milano con la seguente lettera al Conte, al quale incaricò Giacomo di presentarla, siccome fece. « Eccellentissimo signore, Perchè co ne' fatti delle guerre giova sempre al principe il saper con certezza gli amici sui « quali può contare, ed i nemici che anche « celatamente gli potrebbero nuocere, perciò, avendo lo udito ai di passati che l'E. V. ce interpone la possente mediazion sua per coricondurre a pace i Signoria di Verona e di « Padova, ma finora non vi riesce; e immae ginandomi che: la sua dignità sia per ordi-

" nar loro ciò che prima avea consigliato, così « vengo ad offerirle la persona mia, e le poche forze del mio piccolo Stato, pregandola a di valersene com' ella crederà il meglio. Il ce tranquillo possedimento che la illustre vocc stra Casa, eccellentissimo Conte, ha pel corso di quasi sessant'anni lasciato alla mia, 44 mi porge sufficienti modi per mostrarne a la debita gratitudine. Io offro all'E. V. ot-" tocento fanti, e dugento cavalli, ed uffi-« ciali valorosi che sapranno sotto gli ordini « miei guidarli ovunque a lei piacerà d'indicarmi. La prego pertanto di accettare questa co spontanea offerta, e riconoscere in essa 66 l'alta e sincera considerazione mia 20.

Viadana 22 dicembre 1386.

Il Marchese di Viadana. Giovanni Galeazzo, a cui con le più ufficiose parole Giacomo presentò la lettera del fratel suo, aggradì sommamente il propostogli rinforzo, e volle tosto che un trattato di alleanza si

estendesse, col quale il Cavalcabò si obbligasse prestare le accennate sue forze, da lui medesimo comandate, a disposizione del Conte, e il Conte qual alleato ed amico garantisse al Cavalcabò l'integrità del suo Stato contro qualsivoglia nemico: dichiarando obbligatorio a ciascuna delle parti il trattato pel corso di . dieci anni. Giacomo, che da Ugo ogni pien potere aveva ottenuto, accettò il trattato, il qual venne dalle soscrizioni de' due principi convalidato verso il finir di gennaio. In quest'occasione Giangaleazzo rispose graziosissima lettera ad Ugo, e lo avvertì di tener pronte le truppe, e di somministrarle ad ogni inchiesta di Giovanni Azzo degli Ubaldini maestro di guerra, e suo capitan generale, che fra pochi giorni sarebbe stato a Brescia con porzion dell'esercito, giacchè lo Scaligero il forzava alla guerra.

Ugolino allora, ogni cura ponendo in ben comporre ed ordinare il suo piccolo esercito, il

corpo della fanteria in quattro coorti divise, le quali diede a comandare a Carlo, Guglielmo, Cesare e Marsilio suoi giovani nipoti, fiancheggiati però da vecchi ed esperti militari, che in quel frattempo avea richiamati presso di sè; e i dugento cavalli all'ardente Cabrino affidò, come questa parte del militare servizio principalmente prediligeva e studiava. Sì gli uni come gli altri esercitavano ogni giorno i nuovi soldati, e dell'amor della gloria li riscaldavano, non senza lusingarli della possibilità di arricchire, ove il paese nemico si avesse ad invadere, e fosse concesso di abbottinarvi. Maestro a tutti era Anton Balestrazzo, valentissimo capitano, che Ugo a questo fine richiese a Francesco da Carrara signor di Padova, il qual volentieri lasciò che vi andasse, sperando giovare a sè medesimo, che col Visconti erasi collegato, e piacendogli di secondare le istanze di Ugo, che onoravano sì il chiedente che il chiesto; nè il Balestrazzo

erasi prima immaginato di trovar tanto ardore tra' suoi conterranei, i quali, quand'egli da giovine partito ne era, non sapevano di guerra che il nome.

Due mesi passarono in codeste esercitazioni, quando finalmente venne avviso dell' Ubaldini che il Cavalcabò dovesse co' suoi trovarsi entro otto giorni a Desenzano, ov'egli aspettavalo. Ugolino, lasciata la propria moglie al governo dello Stato, e dopo avere alla sicurezza e tranquillità pubblica di esso con prudentissimi mezzi provveduto, partì di Viadana alla testa del suo piccolo, ma ben animato esercito, in mezzo alle generali acclamazioni ed ai più ingenui voti del popolo, nei primi giorni di mággio, tenendo la via di Casalmaggiore e Spineta; e varcato il fiume Ollio a poca distanza di Marcaria, trovossi all'indicato luogo il giorno sette di esso mese. L' Ubaldini andò ad incontrarlo a tre miglia di distanza colla più nobile comitiva, e gli

onori a lui rese che a principe son dovuti; e quando que' ben disposti fanti e que' ben guidati cavalli ebbe diligentemente osservati, lietissimo ne fu e sommamente pago, nè tacer seppe che non si attendeva cotanto. Ugolin disse: « Di me, che nuovo chiamar mi posso 66 nell'arte della guerra, perocchè soltanto « dal sedicesimo al ventesimo anno dell'età « mia la esercitai, più presto cavalcando al 66 fianco di Bernabò che combattendo, non 66 posso, o prode Ubaldino, null'altro pro-66 metterti che buona volontà e coraggio; ma 66 de' miei, benchè la maggior parte sì gio-« vani, e soprattutto degli uffiziali che ne son « guida, oso sperare che l'espettazion tua debba fors'anco esser vinta col valor loro, 46 tanto son essi caldamente dallo stimolo 66 dell'onore spronati e commossi 29. E presentati ad uno ad uno i nipoti dapprima, indi Cabrino, poscia tutti gli altri uffiziali, e di ciascheduno il nome e le buone qualità

palesando al capitan generale, rinnovò in essi quella brama di giusta lode, che di esimie e difficili azioni è per lo più produttrice. Imperocchè il desiderio di giustificare le favorevoli testimonianze del signor loro, e quello di meritarsi l'approvazione di sì gran generale, com' era a que' giorni l' Ubaldino, tutti que' generosi petti infiammava.

Intanto, venuti gli avvisi che il Carrarese alla volta di Vicenza le sue truppe spediva, il capitano di Giangaleazzo, giusta gli ordini ricevuti, pose in movimento l'esercito per andare ad occupare tutto quel territorio degli Scaligeri che al di sopra di Verona giaceva verso la Rezia; e ad Ugolino impose che si impadronisse del castello di Garda, donde il bel Benaco ha tratto il moderno suo nome, mentr'egli le altre rocche, paesi e terre avrebbe invase. Poco, a vero dire, e disanimato presidio trovò Ugo in quel castello; ma, udito il rifiuto dell'onorevole capitolazione al

comandante offerta, al nipote Carlo ed a Cabrino ne impose il conquisto; i quali le forze loro sagacemente combinando e spingendo, ed a vicenda con molto valor sostenendosi, ne divennero assai presto padroni, e il vessillo del Visconti vi inalberarono. Non volle Ugo che contro i prigionieri s'incrudelisse, e molto meno contro gli innocenti terrieri; ma quelli ad Ubaldino incatenati mandò, su questi gli alimenti e gli alloggi de' suoi soldati per quindici continui giorni distribuì, dal saccheggio liberandoli cui potea lasciarli in preda. In tale incontro conobbe Ugo il non ordinario coraggio e la militare perspicacia di Cabrino, non che l'ardimentoso valor di Carlo; e gli piacque renderne buon conto al capitan generale. L'ostinato Antonio dalla Scala, che già da due anni ogni onesta proposizione di pace avea rifiutata, posto era in mezzo a due eserciti bene agguerriti, e per maggior sua sciagura abbandonato allora

dai Veneziani statigli sempre amici, perchè intenti essi pure a ricuperare la perduta Dalmazia; e stentatamente qua e là resistendo invocò di bel nuovo la mediazione di Venceslao re de' Romani, che intromesso altre volte si era per amore di lui in quella contesa. Lo compiacque il monarca, e nuovi ambasciadori mandò tosto al Visconti; ma la fortuna e l'ambizione di Giangaleazzo tant'era salita, che nessuno ostacolo valeva a ritardarne i progressi. Ammise egli que'legati, ma sempre a bada li tenne sin che le occulte sue trame non avesse eseguito. Guglielmo Bevilacqua nobile veronese, nimicissimo di Antonio, e quindi interamente propenso al Visconti, incaricossi di praticare in Verona stessa un tumulto, per cui senza incorrere molti pericoli, nè troppo sangue spargersi da ambe le parti, le armi viscontee avessero ad occuparla. Nè ciò gli era difficile sì per le molte sue aderenze, e sì pel credito di quelle armi, come per la stanchezza del popolo già da più anni di gravezze e di saccheggi vessato ed oppresso. Ubaldino ebbe ordine di appressarsi a Verona, e a piccela distanza accamparsi, e gli avvisi secondare del Bevilacqua. Le genti di Ugolino Cavalcabò in quell'accampamento ebbero l'onore della prima linea, Non prima della notte del giorno diciottesimo d'ottobre scoppiò la preparata sollevazione. Avuti gli avvisi, Ugolino spedi il nipote Guglielmo, e il prode Cabrino coi corpi loro, cui due coorti di fanti bresciani l' Ubaldino congiunse, e dato un fierissimo assalto alla porta di San-Massimo, verso la quale internamente il popolo tumultuava, entrò vittorioso nella città, e con' tant' impeto, che Antonia appena ebbe tempo di fuggirsi in barca per l'Adige, lasciando l'ambasciadore cesareo Corrado Cánger al comando del castello, ch'egli pochi giorni dopo vendette a Giangalegzzo. Vicenza però resisteva tut-

tora agli ssorzi del Carrarese: imperocchè tra il Visconti e lui stabilito si era che quegli prendesse Verona e sua la facesse, l'altro acquistasse per sè Vicenza. L'astuto Visconti, che tutte le sottigliezze della politica adoperar sapeva a suo vantaggio, partir fece il Bevilacqua, dai duecento cavalli che Cabrino guidava scortato, e sopra Vicenza cavalcare: ai cittadini della quale dovea far nota la fuga di Antonio, ed offerire che riconoscessero per loro signora Caterina moglie di Giangaleazzo, la qual come figlia di Regina della Scala al dominio di quella città pretendeva. In ciò pure il Bevilacqua felicemente riusol, tanto più che odiosi erano a quel popolo i Padovani dal Carrarese condotti, il quale trovossi allora costretto ritirarsi all'aspetto delle truppe alleate, quando a quel de nimici avea sin qui fatto fronte (1).

<sup>(1)</sup> Muratori. Ann. ec.

La condotta di Cabrino Fondulo in questi due fatti superò di molto l'aspettazione sì dell' Ubaldino come del Bevilaqua. Il nome suo quindi cominciò a giugner con lode agli orecchi di Giangaleazzo, il qual però non dimenticava le passate violenze di lui. Nè men vi voleva acciò più non foss' egli in disgrazia del Conte, senza tuttavia che nella sua grazia peranco lo ricevesse: imperocchè i sommi peccati non possono tergersi che con somme azioni d'onore, o con somme virtù.

## LIBRO SECONDO

L occupazion di Vicenza per parte del Fiz sconti contro i patti della Lega inaspri siffattamente l'animo di Francesco da Carrara. che non solo presso tutti i principi d'Italia lagnossene e protestò, ma anche ne stioi privati discorsi, qualunque ne fosse l'ascoltatore, non seppe misurare i lamenti, e il nome di spergiuro è di traditore a Giangaleazzo non perdonò. Ciò valse allo scaltro e ambizioso Conte di specioso pretesto per mover guerra al Carrarese, di cui, come degli Scaligeri, desiderava lo scempio, e a collegarsi perciò colla Repubblica di Venezia, cui promise la signoria di Ceneda, di Treviso e di altri luoghi; col Marchese di Ferrara, al quale assicurò la restituzione di Este; col Gonzaga sia gnor di Mantova, e con la Comunità di Udine;

cui parimenti non pochì vantaggi offeri : i quali tutti sì per l'utile che ne speravano, e sì per timore della inimicizia di quel potente, strinsero volentieri seco lui nuovi patti. Le prudenti misure che in sì gravi pericoli presero il vecchio Francesco, e il prode figliuol suo Francesco Novello, non ad altro giovarono che a ritardare di poche settimane la rovina loro, la quale avvenne sul finire dell'anno 1388. Al supremo comando dell'esercito visconteo, fin qui tenuto dall'Ubaldini, che ai Veneziani era stato ceduto, suocesse Giacopo dal Verme, uomo quanto di robustezza e di ardire altrettanto di senno e di accortezza fornito, e grande amico del Bevilacqua. Egli lasciò Ugolino Cavalcabo a presidiare diverse terre del nuovo conquisto, ma seco volle aver sempre i duecento cavalli di lui dal Fondulo condotti, della cui prontezza e valore su contentissimo, come il su pure di Carlo nipote di Ugolino, che presso

lui nella qualità di scudiero ed araldo alcuni mesi restò. Erano Carlo e Cabrino amicissimi, e di una quasi medesima età. Carlo avea con più ardore coltivate le lettere e la filosofia de' suoi giorni, Cabrino avea meglio studiato le armi; ma nè incolto era egli, nè tristo guerrier l'altro. Quasi ogni giorno solevano dopo cena trattenersi in ragionamenti, e Carlo gli accorgimenti politici di Giangaleazzo e del suo capitan generale sottilmente osservava, e Cabrino le mosse, i finti attacchi, le ben ordinate e meglio condotte scaramucce e battaglie rilevava, e così perfezionavansi l'un l'altro nella scienza de' principi. Più volte ridean tra loro dell'austera virtù di Costanzo, da cui forse alcuni di que' stratagemmi sarebbero chiamati coll'odioso nome di perfidie, o della buona fede di alcuni altri, che quai mirabili tratti di prudenza e di virtù li avrebber lodati: conchiudendo per lo più che codesta sorta d'imprese non va giudicata giusta i principii di una morale ordinaria e comune, la quale debb'esser valida ed obbligatoria pei popoli, e variante ed interpretabile pei capi loro, secondo le circostanze.

Non mai pago di tanto ampliamento di dominio il Conte di Virtù, ossia Giangaleazzo, fomentava segretamente le discordie de' Bolognesi, de' Fiorentini e della Romagna, ed ai Sanesi, che più efficaci soccorsi da lui chiedevano, ordinò che si spedissero duccento lance (1). Jacopo dal Verme, cui tal ordine venne trasmesso, non seppe a chi meglio siffatto rinforzo affidare quanto a Cabrino; e ottenutone l'assenso di Ugolino, da cui dipendeva, quella spedizione gli impose. Andò dunque Cabrino co' suoi dugento cavalieri a Siena nel 1389, e il suo giugner colà riaminò i cittadini, della fiorentina alterigia assai

<sup>-. (1):</sup> Muratori iğiri - 1312. (1 . 1 50 1 1.11

malcontenti, e grave agitazione produsse nel rimanente delle toscane e romanesche città. Pietro Gambacorta signor di Pisa promoveva a que giorni una lega per la conservazion della pace, e gli ambasciadori del Visconti zelantissimi se ne mostravano al pari di lui. Unitisi in Pisa a congresso con quelli di Ferrara, di Mantoya, di Bologna, di Perugia, di Firenze, di Siena e di Lucca, e con quelli degli Ordelaffi signori di Forlì, e de' Malatesti signori di Rimini, stipularon la lega da Pietro provocata, e parve non aversi colà a temer di rotture e discordie per lungo tempo. Se Cabrino vi abbia assistito nessuna storia lo asserma; ma la tanta prossimità del luogo lascia presumere che almeno privatamente, e sotto gli auspicii de' ministri di Giangaleazzo; ai quali, in caso di pericolo, la scorta di lui riuscir doveva preziosa, idebba esservisi trovato. In mezzo a tante assicurazioni di pace l'insaziabil Visconti, richiamato l'Ubal-

dini alle sue bandiere, lo fece al principio del successivo anno 1300 con molte squadre d'uomini d'armi giugnere a Siena ed a Perugia, come colui che lentamente andava disponendosi a tutta possedere l'Italia. E già que' popoli eransi gagliardamente azzuffati co' Fiorentini, e già varie castella avean tolte, quando la morte dello stesso Ubaldino scompigliò e interruppe le imprese loro; e la ricomparsa di Francesco Novello in Padova sostenuto dalle armi di Baviera, e la ribellion di Verona, crudelmente soffocata da Ugolotto Biancardo altro capitan del Visconti, obbligarono questo principe a richiamar da Bologna e da Toscana le vincitrici sue truppe, onde a' suoi bisogni di Lombardia provvedere (1).

Ma i Fiorentini, incolleriti delle simulazioni e spaventati dall'ingordigia del Signor di Mi-

<sup>(1)</sup> Muratori, Giulini ed altri.

lano, studiarono di abbassarne ad ogni modo. l'orgoglio. Raccolto quindi un grosso esercito, e datone il comando all' inglese Giovanni Aucud, uno de' più valorosi avventurieri che allora militassero in Italia, a Padova lo spedirono in aiuto del Carrarese, già dal Basaro abbandonato, con ordine di spingere in Lombardia quanto più oltre potesse; e a forza di danari e promesse avean convennto col conte Giovanni di Armagnac de' Reali di Francia, che pel mese di giugno dovesse scender le Alpi, e le sue truppe la quelle. dell' Aucud congiungere, onde poscia il più possibile danno si facesse al Visconti. L'esercito dell' Aucud passò da Padova a Verona, e di là sul Mantovano, ove obbligò Francesco Gonzaga (che questo incontro senza dubbio bramava) a rinunziare alla lega con Giangaleazzo. In questa occasione Ugolino Cavalcabo, che quasi solo era stato lasciato ne presidii del Vicentino e del Veronese,

non solamente videsi astretto a ritirarsi coi suoi, e ripiegare a Viadana, ma dovette egli pure all'alleanza di quel fortissimo rinunziare, promettendo di richiamar Cabrino da Siena, siccome fece. Ma i Sanesi non vollero per nessun patto che ei si togliesse da loro, nè giudicò egli di averne a partire, ben sapendo qual violenta necessità dettato avea quel richiamo, ed in qual sommo pericolo lascerebbe i Sanesi e i Perugini distaceandosene; di che non picciol merito Giangaleazzo gli fece: imperocchè, sconfitto sotto Alessandria lo smargiassante Armagnacco, e costretto quindi l'Aucudo a sgomberare il Cremonese, ov'erasi col segreto favore del Cavalcabo acquartierato, potè per la via di Sarzana spedire a danno de' Fiorentini il prode dal Verme, il quale, unitosi nel settembre ai Sanesi ed a Cabrino, gravissimi danni recò al nemico del signor suo, i quali assai maggiori sarebbero stati, se frettolosamente l'Aucudo non sopragginngeva ad opporvisi. I Sanesi, che per la protezion del Visconti si videro divenuti formidabili ai loro emuli, vollero per maggiore sicurtà loro, e forse ad istigazion di Cabrino, eleggerlo in signore; ed il Visconti, che tal conseguenza da tal padrocinio attendeva, mandò tosto a governarli quello stesso Andreasio Cavalcabo che fu podestà loro nel 1387, e del quale ebbe ognuno a lodarsi.

Continuò Cabrino, per tutto il susseguente anno 1392 a rimanere a Siena qual capitano del Visconti, che al suo soldo l'avea preso insieme ai dugento lancieri ch'ei comandava, dispensandolo dall'ubbidienza del marchese Ugolino, che qual reo di favore poc'anzi prestato all' Aucudo arrestar fece, e nel castello di Milano tenea custodito (1). Intanto per mediazione del Sommo Pontesice venne stabilita la pace tra Giangaleazzo ed i Fioren-

<sup>(1)</sup> Cavit. pag. 145.

tini, mentre occultamente Francesco Gonzaga avea maneggiata una lega italica contro quel Conte, al quale prestamente su nota, Codesta pace diede agio a Cabrino di conoscere con gli occhi proprii la Toscana tutta, e di avvicinarsi ai principali cittadini della Fiorentina Repubblica, dell'aderenza de' quali pareva che presentisse la convenienza, Pare che in codesto intervallo di quiete ei visitasse puranco le varie oittà di Romagna, e quelle della mediterranea Italia, e che onorato egli in ciascun luogo, come si meritava uno dei prodi del possentissimo Signor di Milano, vi stringesse particolari intelligenze ed amicizie, che poi seppe a miglior tempo in suo vantaggio adoperare. E perchè ne' due susseguenti anni Biordo de' Michelotti perugino andò con la sua terribil legione di masnadieri depredando da tutti i lati quelle contrade, o minacciandole, e i Sanesi ebbero a pagargli ventinila fiorini d'oro acciò si tenesse lon-

tano dalle lor mura, e Jacopo Appiano, tirannello di Pisa, per timor di colui invocò soc-corsi da Giangaleazzo protettor suo (1), così Cabrino ricevette ordine di colà recarsi coi suoi duecento lancieri, ai quali il Dal-Verme altri duecento congiunse, quella città riducendo più presto sotto il dominio visconteo che a quel dell'Appiano lasciando. Ciò accadde verso la metà del 1395, che fu l'anno stesso nel quale Giangaleazzo cangiò l'umil titolo di Conte di Virtù in quello di Duca di Milano, conferitogli a titol di feudo dal re dei Romani Venceslao, come il Delaito, il Corio, e più altri storici ampiamente descrivono. Il qual principe, nuove meditando e difficili imprese, e conoscendo la necessità di aumentar le sue forze, e di avere abilissimi condottieri che le dirigessero, riscattò in quest'anno medesimo dalla prigionia nel Regno di Napoli,

<sup>(1)</sup> Muratori, ec.

ov'era ceduto (combattendo per il sommo pontefice Bonifazio IX) il celebre guerriero conte Alberico di Barbiano, al suo soldo traendolo, e conferendogli tosto il comando di tutte le milizie viscontee che avrebbe trovate sparse ne' presidii delle varie città di Toscana, e di Romagna, che ad esso ubbi-. divano, o che ne eran difese. Cabrino perciò trovossi lietissimo di passar sotto gli ordini di sì inclito capitano; e sol gli doleva che mentre occasioni di segnalare il valor suo gli si andavano sussurrando all'orecchio, una nuova pace ed alleanza si trattasse, la qual venne formalmente stabilita nel maggio del 1396 in Firenze tra il Duca di' Milano, i Fiorentini, i Pisani, i Sanesi, i Perugini, i Bolognesi, i Lucchesi, il marchese Niccold di Ferrara; e i Signori di Padova, di Mantova, di Faenza, d'Imola, e di Rimini: pace con la quale Giangaleazzo addormentar si credeva coloro che alla sua vasta ambizione opporsi potevano; i quali però, non meno scaltri di lui, una contro-lega seppero segretamente conchiudere con Carlo VI re di Francia. Ma di codesti artifizii politici, sui quali sì frequenti occasioni i potentati della sbranata Italia offerivano di meditare a Cabrino già in mezzo a que' varii tumulti venuto alla età robustissima di ventisett' anni, risovvennesi egli di aver altre volte parlato con Carlo Cavaleabò, e sempre più si convinse, giacchè a ciò sì alti esempii il conducevano, che tale esser dovesse, e non altrimenti, la scienza dei principi.

In questo stato di sospetto reciproco rimanevano le varie Corti d'Italia, quando nella primavera del 1396 i Lucchesi, protetti e soccorsi dai Fiorentini, e stimolati dalla famiglia de' Gambacorti già signori di Pisa, ruppero guerra ai Pisani padroneggiati dall' Appiano, il quale si buio nembo mirandosi addosso invocò tosto l'a mediazione e l'aiuto del protettor

suo Giangaleazzo. E questi, cui siffatte rotture piacevano, come colui che sapea giovarsene, non volle comparir violatore della poc'anzi contratta lega, e con sue settere, - che per mezzo de suoi ministri comunicar fece ai capi delle Repubbliche di Firenze e di Lucca, ricusò palesemente qualunque suo concorso in quel nuovo piato, protestandosi amico del pari sì degli uni che degli altri de' contendenti. Ma non volendo neppure l'astuto lasciarsi di mano sfuggire congiuntura a' suoi disegni tanto favorevole, novissima arte adoperò, qual fu quella di licenziar fintamente dal suo servizio il conte Alberico di Barbiano e tutte le milizie che ubbidivano a lui, ordinandogli in segreto che dovesse, come capitano di ventura, offerirsi tosto in disesa dell' Appiano, ed anche, se facea d' nopo, altri stranieri soccorsi gli procurasse. L'accorto Alberico interamente comprese l'animo di Giangaleazzo; e trattandosi

che questa era la prima impresa nella quale veniva adoperato da lui, ogni pensiero si diede acciò sortisse l'effetto cui si aspirava. Il perchè scrisse al cugin suo conte Giovanni di Barbiano signore di Lugo che avesse ad accorrer tosto con le sue genti a rinforzarlo; e destramente abboccatosi con l'Appiano, e in Pisa cinquecento lancieri a cavallo da Cabrina guidati introducendo, si accampò egli sul finir del novembre in faccia al nemico, vantaggiosissima posizione occupando, in attenzione che si venisse ad attaccarlo. Ma i Fiorentini, avvedutisi dell'ingrandito pericolo, dieronsi tosto ad assoldar nuovi armati, crearono generale dell'esercito loro le spagnuole Bernardone, che avea fama di valoroso, e non osarono di venir troppo presto alle mani; anzi ogni via di accomodamento tentarono, sino ad aver conchiusa tra' Lucchesi e Pisani la pace, E il Duca, che, al dominio d'Italia aspirando, fomentava discordie in ogni luogo, e già din

sponevasi ad attaccar fieramente il Gonzaga, diversamente voleva.

Mentre i due eserciti stettero guardandosi tutto l'inverno sin verso la primavera del 1307, Cabrino, giusta le istruzioni di Alberico, e per esercizio di buona creanza, usò passare le lunghe sere in compagnia dell'Appiano, la cui storia gli era notissima, e a piacer suo trattenerlo sia favellando, sia giuocando ai scacchi. Ben sapeva egli che colui, da vilissima gente nato, e nelle malvagità cresciuto e nodrito, e d'ogni sceleraggin capace ov'egli lucrato vi avesse o ricchezze o dignità, seguendo il partito de' Gambacorti, rivale ai Raspanti, famigliar si era fatto di Pietro divenuto signore di Pisa, il quale alla carica di suo intimo segretario innalzato lo volle, e a lui tutti i più gravi affari dello Stato affidò. Sapeva, che durante il savio e prudente dominio di Pietro, diede egli ansa alle lascivie e soverchierie de'figliuoli e congiunti di lui, acciò delle

cose del governo a mischiar non si avessero, e che segretamente il pubblico odio contr'essi concitava, e alla bandita fazione dei Raspanti di soppiatto ravvivava la speranza di ritornare trionsante. Sapeva che indarno e Fiorentini ed altri avean tentato d'illuminar Pietro sulla perfida condotta di Jacopo Appiano, la cui vecchia età pareva rimover da sè codesta accusa. Sapea finalmente che nell'ottobre del 1392, messa in romore ed in armi la città, lo stesso Appiano ucciso avea di suo pugno Jacopo Rosso de' Lanfranchi, e fatto da' suoi satelliti assassinar crudelmente Pietro, e due suoi figli, Lorenzo e Benedetto, e sè medesimo proclamare signore di Pisa; e sicuro della protezione del temuto Giangaleazzo aver poi quind'innanzi con ferreo scettro condotta quella sgraziata popolazione (1). Ma non avrebbe il vivace Cabrino osato pur mai

<sup>(1)</sup> Muratori Ann.

di mover discorso di ciò con quel tirannello, se egli stesso una sera non ve lo spingeva. Persegnitava Cabrino sulla scacchiera il re dell' Appiano, con tre pezzi, cioè con la donna, con un cavallo ed un alfiere, cosicchè riusciva difficilissimo, anzi pure impossibile, di evitarne l'ultimo colpo. Inquietavasi Jacopo, ma ne lodava al tempo stesso l'instancabile persecutore: « Tu non dai requie pur " un momento al mio re, gli diceva, e sì 66 lo investi e il circondi, che converrà pure ch'ei cada; e ben fai, giovin prode, ben « fai del buon momento valerti, che assicurar ti può la vittoria. Io seggo signore co in Pisa perchè così pure operai con quegli ce imbecilli de' Gambacorti ». E mentre così diceva Cabrino fece una mossa per la quale il re dello Appiano ricevette lo scacco-matto. " Insolente Lombardo, continuò Jacopo, or sei tu pago? Quel nemico non vincerai « se tu prosegui a stargli addosso con tanta

"insistenza e con tanto senno? Ti giuro se che te non amerei di aver per vicino; e se ben preveggo che a grandi colpi atto sei ». - " Perdonate, signore, rispose allora Cace brino, se la fortuna del giuoco anzi che il saper mio vi ha offeso. Bramo che altra ce perdita non vi perturbi giammai che que-« sta; di che sono pur sicurissimo, sì per la somma vostra vigilante prudenza, come ce per la possente alleanza che al mio Duca ce vi stringe. Quanto a me, non ad altro che co alla grazia del mio principe ed al vostro compatimento aspirar oso; chè troppo pic-« cola cosa sono per poter pur da lungi il se vostro gentil pronostico giustificare co Chi era più piccolo di me, soggiunse l'Apco piano, quando la prima volta fermai su confesso che questa Signoria, lo sguardo? Ti confesso che 66 dapprima, il solo, pensarvi mi sgomento, co tanto più che vecchio mi vidi, e che del maneggio dell'armi fui sempre inesperto.

Сав. Г. т. І.

« Ma molte circostanze mi richiamavano quel 66 pensiero, e sì lusinghevoli e facili mi apca parivano, che dovetti pur coltivarlo. Pietro " Gambacorta, nomo ottimo e padre indul-66 gentissimo, nè i suoi figli credea si malvagi com' erano veramente, ne me, cui tutto se « medesimo interamente affidava, capace per 66 l'età mia, e per l'antica e sperimentata mia fede, di supplantarlo supponea. Ma 66 que' suoi figli, già fatti odiosi ad ognuno; 66 e inutilmente al cieco padre accusati, mi-« nacciavano d'invadere il paterno dominio; « e la prima vittima di cotal invasione non altri esser doveva che io. Moltissimi intanto così de' nobili che del popolo mi annun-66 ciavano insopportabile giudicarsi la temerità 46 di coloro, necessario diventare un cambiace mento, aversi tutto disposto per eseguirlo, confidarsi nel mio stesso pericolo per darvi 66 mano ed esserne secondati, volersi ad ogni « modo quella continua perturbazione e in-

co quietezza in cui si viveva finire. Che fare ce in tanta estremità? Aspettare che altri si « usurpi il supremo dominio, e me, stato co sino allora vice-signore di Pisa, tolga di « vita, o imprigioni, o al nulla riduca? « Pochi, ma robusti amici e ben determinati 66 io contava nel popolo: con quelli combinai « le sommosse che gli altri avean preparato; « e giacchè pe' Gambacorti non vi era più 66 scampo, me con quella gagliarda scorta potei ce surrogare ad essi, e so che Pisa ne su ed 66 è contentissima. Ma tu che sì giovine sei, e ca tanto valente nell'armi, a qual grandezza aspirar non potresti? È vero che a possenc tissimo principe servi; ma che perciò? 66 l'Italia è così divisa e lacera, che quasi « ogni giorno ella offre qua o là alcuna utice lissima impresa a chi sì magnanimo fosse a da tentarla. Così contass' io gli anni tuoi "verdi, come al certo nella sola Pisa non & vorrei confinare il mio impero! Ma ripi-66 gliamo gli scacchi 27,

Mille volte in vita sua ricordò Cabrino a sè medesimo ed al suo fido Matteo questo singolare colloquio; e con quale effetto il vedremo più innanzi. La primavera intanto venne accostandosi, e Giangaleazzo, che accresciuto e riordinato aveva il suo esercito, e in tre grossi corpi diviso, fatto precorrere un manifesto che contenea le ragioni per le quali dalla tregua, che tuttora durava, era egli astretto staccarsi, mosse rapidamente contro Francesco Gonzaga signor di Mantova, sì per la via di terra che per quella delle acque attaccandolo. L'onore di questa impresa diede egli a Jacopo dal Verme, ordinando agli altri due suoi capitani generali Ugolotto Biancardo e conte Alberico Barbiano di secondarla, il primo dalla parte dell'Adige, e l'altro rompendo guerra ai Fiorentini, acciò da essi venir non potesse verun soccorso al Gonzaga. L'Appiano, che avrebbe voluto ingoiarsi Toscana tutta, in questo suoco solsio. Il conte

Alberico, rinforzato dalle genti del cugin suo conte Giovanni, e dalla masnada di Biordo perugino, attaccò in proprio nome (perocchè il Duca di Milano avea dichiarato di non più ritenerlo al suo servizio) parecchie terre e castella della Repubblica di Firenze; ed uno de' più prodi ufficiali, al quale i varii fatti si compiacea d'affidare, era Cabrino. Sul finir dell'aprile già accampava sotto le mura di Firenze, e già meditava la presa di quella nobil città, che calcolavasi dover accadere verso la metà del prossimo maggio. I Firentini però dal vigilante Bernardone diretti, e da Paolo Orsino, da Giovanni Colonna, ed altri valenti condottieri animosamente capitanati, sepper tenere a freno quegli intraprendenti avversarii, e riuscirono pure con finissimo accorgimento a scemar loro di oltre mille uomini le forze. Imperocohè corruppero coll'oro il Biordo capo della masnada, il quale con cinquecento lance improvvisamente

partissi; e indussero i Bolognesi, antichi nemici del Duca, a condurre al soldo loro il volubile conte Giovanni, il qual pure al seducente invito aderì, a Bologna recandosi, senz' altro dire, con le sue cinquecento barbute. Laonde anzi che prender Firenze convenne ad Alberico ed a Cabrino altissime prove di valore e di abilità adoperare per levare il campo, e dai sovrastanti impeti del minaccioso nemico salvo ricondurre il quasi dimezzato esercito. Intanto anche i corpi di Jacopo dal Verme e di Ugolotto Biancardo, dopo i primi prosperi successi ottenuti sopra il Gonzaga e suoi collegati, vennero nell'agosto si fieramente battuti, sgominati e compresi, che dovettero abbandonare l'impresa. Di che sieramente irritato Giangaleazzo, e risolto di non desister da essa, ordinò al conte Alberico che con quante maggiori forze poteva venisse in Lombardia; prese al suo soldo Facino Cane da Casal Monserrato, del cui valor militare cominciavasi a dilatare la fama, il qual gli condusse cinquecento lance; e rifece ed accrebbe il suo naviglio sul Po, che il Malatesta ed i Ferraresi insieme ai Mantovani avevano assai malmenato nello scorso luglio. Alberico venne col suo Cabrino sollecitamente, ed in Viadana presso la moglie del marchese Ugolino, sempre custodito nel castel di Milano, attese gli ordini di Giangaleazzo. La sventurata consorte di Ugolino; sperando mitigar l'animo del sospettoso e vendicativo Signor di Milano, ad Alberico somministrò genti, carri e vittovaglie, e lietissima fu di riveder quel Cabrino che lo sposo di lei già ebbe compagno di gloria, e che a' suoi Viadanesi tanto coraggio e intrepidezza aveva ispirato. Le navi del Duca di Milano giunsero nell'ottobre a Borgoforte, e quelle sconfissero e in parte presero del Signore di Mantova, e del Marchese di Ferrara; al tempo stesso Alberico e Cabrino inoltrarono sul Mantovano, e spinsero le genti loro fin dentro al Serraglio, fosse e rocche spianando, e portando desolazione e spavento sino alle porte della città. Ma accostandosi a gran passi l'inverno, e non volendo il Duca che le truppe vi fossero soverchiamente esposte, impose che retrocedessero, e comodi e ben difesi quartieri nel Bresciano e nel Cremonese alloggiassero; tanto più che Veneziani e Fiorentini, chiamato al soldo loro il Duca d' Austria con alcune migliala di soldati, si dichiararono in favor del Gonzaga: perlocche Giangaleazzo: propose sospension d'armi, che si accettò, e indusse gli alleati a trattare solidamente la pace, intorno alla quale tutta quella vernata e la seguente primavera si spese. Mentre dai principi belligeranti si stava contrattando la pace, Cabrino, ottenuta col mezzodi Alberico la permissione e il salvocondotto del Duca, visitar volle la cara sua madre, che giunta all'estremità della vita non altro

che il conforto di lui rivedere agognava. E in ciò pure la fortuna gli arrise, perocchè della dolcissima commozione di quell'ottima donna al suo aspetto fu testimonio, le sante parole ne udì, e gli ultimi aneliti potè raccorne, ed assistere egli pure al supremo onor delle esequie, che volle magnifiche ed esemplari. Ma la mancanza di lei più insoffribil gli rese il soggiorno domestico, al quale i congiunti e gli antichi amici tentavano indurlo. Oltre a ciò, una interna voce, che a proseguire la intrapresa carriera lo stimolava; ed una smania incessante che al cuor gli diceva « Alti destini ti aspettano », risolver lo fecero a cedere al fratello Anselmo l'amministrazione de'proprii beni, mediante un eque canone con le opportune cautele stabilito, e riccamente equipaggiandosi di cavalli e d'arme al campo di Alberico tornarsene, dai consigli e dall'esempio del quale conosceva potere a lui grandissimi giovamenti venire. Ma prima di allontanarsi di nuovo

dalle patrie mura, un util pensiero, che felicemente affacciato si era alla sua mente il di del suo arrivo, tentò di eseguire. Il popolo di Soncino, stanco delle fazioni che nei scorsi anni lo avevano lacerato, e non più ligio de' Barbò che de' Fonduli, per cagion de' quali principalmente aveva tante sciagure patito, giovandosi della negligenza di Giangaleazzo, distratto in imprese lontane e di troppo maggior momento, e mal sofferendo di essere sottoposto alla città di Cremona, nella cui provincia era pur situato, messosi un giorno a romore, e prese furiosamente le armi, il milanese Pretore cacciò, e, sè libero e indipendente da ogn'altra autorità dichiarando, in repubblica si era costituito, da un Consiglio rappresentata de'principali possidenti del circostante suo territorio. Aveano questialla baldanza del popolo dovuto ubbidire; ma ben previdero che tosto che il Duca avesse ivi rivolto lo sguardo, e dati pochi ordini, non

solo quella effimera libertà ne verrebbe distrutta, ma i rappresentanti di essa, benchè innocenti, non lievemente puniti. I più riottosi tanto de' Barbo come de' Fonduli erano nell'avvenuta insorgenza partiti, quale a Cremona, quale a Brescia, e quale a Milano ricoverandosi, per non essere involti nell'altrui colpa. Intanto gli animi a poco a poco tornaron freddi e miti, e a Cabrin parve di ben servire alla patria ed a sè, ove, di questa disposizione approfittando, quel castello restituisse alla primiera sommissione. Fatto pertanto radunare il Consiglio dal fratello Anselmo, che in quel mese ne era il presidente, e ad esso come ufficiale del Duca presentatosi, così disse: « Ad un vostro concittadino, che sotto 66 i gloriosi vessilli guerreggia del Signor di Milano, che già era il Signor nostro, quand'io, ce sono ora dieci anni, da queste mura mi dipartii, debb'esser lecito di esprimere l'alta 66 sua meraviglia in ritrovarvi, non solo da 66 tal dominio separati e sottratti, ma da ogni altro eziandio che all'uopo sapesse con-66 tr'esso proteggervi, e isolati e a voi me-« desimi abbandonati. Come a questa affatto « precaria indipendenza vi siate ridotti non coso pur menzionare; ma non del pari vi « tacerò i gravissimi pericoli cui vi espoe nete. Sperate voi che il possentissimo Gian-« galeazzo, l'amicizia del quale invocano e ce desiderano tutte le potenze d'Italia, e la ce cui nimicizia temono tutte, sia per dimen-44 ticare l'ingiuria che gli faceste ribellandovi 44 a lui? O credete averla egli dimenticata. 66 perchè sino ad ora non ne ha preso ven-66 detta? Oh meschini voi se tale speranza o « tal credenza nodriste! E voi senza esempio e felici che sino ad ora foste lasciati tran-" quilli nelle case vostre, malgrado il comes messo delitto! Ma il giorno di vendicarlo e potrebb essere vicinissimo. La pace che il " Duca sta per conchiudere co' suoi nemici,

« ponendo a disposizion sua nell'interno de-66 gli Stati le poderose sue forze, gli offre i e mezzi di castigare ogni colpa, e giusta am-4 menda delle ricevute ingiurie ottenere. Deh, 66 signori, non aspettate quest'ultimo istante! 4 non esponete la patria vostra, le vostre 4 famiglie, i vostri beni all'immancabile risentimento di un principe forte, e sì asprace mente ingiuriato. Se a lui spontaneamente e vi sottraeste, a lui con eguale spontaneità es ritornate. Un simile atto di volontaria ub-66 bidienza produrrà nel principe un più vivo sentimento di compiacenza di quello che 4 il producesse di sdegno il volontario dise stacco. Io ve ne consiglio e prego, come « vostro concittadino; ed oserei pur comance darvelo come ufficiale del Duca, se osassi arrogarmi un' autorità che non ho; ma 44 com' uomo che omai degli artifizii della 66 politica è divenuto conoscitore, ve ne esorto « caldamente. Io mi riprometto dal saggio

66 principe tutta l'indulgenza ove così ope-« riate, e che di codesto vostro ritorno a 66 lui giunga l'avviso per parte del prode 66 conte Alberico da Barbiano, cui mi offro-« di essere io stesso portator di quest'Atto ». Così disse Cabrino, e le prudenti sue parole vennero altamente applaudite ed accettate dal Consiglio, il quale a pieni voti decretò lo spontaneo ritorno del popolo soncinese al dominio del Duca di Milano, e un solenno Atto ne fece stendere, di cui mandò copia al conte Alberico, qual mediatore qualificandolo, con lettere che dell'utile suggerimento di Cabrino amplamente narravano, e che furono a Cabrin consegnate. Pochi altrigiorni rimase il Fondulo a Soncino, ne'quali questa spontanea dedizione si sesteggiò, e parecchi nobili giovani si indussero a seguirlo al campo verso Mantova, ove acquartierava Alberico. Il quale lietissimo di veder Cabrino reduce a lui con sì cospicuo treno, e sì il-

lustre seguito, e di intendere la generosa azione da lui provocata, volle personalmente andare a Pavia a riferirla al Duca, onde al tempo stesso testimonianze solenni rendere della bravura e de' meriti di Cabrino. Giangaleazzo, che già dal Pretor di Cremona erane, fatto conscio, udi con alta soddisfazione la fedele e virtuosa condotta del prode Soncinate, e volle che della intera sua grazia venisse accertato. E perchè in que giorni Gherardo Appiano, successo a Jacopo, venduto: aveva la città di Pisa a Giangaleazzo, e i Conti di Poppi e di Bagni, ed altri signorotti e terre di Toscana, dichiararonsi suoi aderenti, e a lui facea d'uopo mandar colà qualche migliaio d'uomini (1), così volle che Alberico vi spedisse Cabrino, tra i principali comandanti, e ad Antonio Porro suo governatore in Pisa lo raccomandasse.

(1) Muratori, Annali. Corio, Giulini, ec.

Andava intanto ogni di più dilatandosi il dominio del Visconte, al quale invano la omai vacillante Repubblica di Firenze cercava di suscitare nemici. L'emulazione delle città etrusche, e l'arte di Giangaleazzo furon cagione che nel principio del 1400 anche Perugia il proclamasse in suo Signore, e che nell'aprile egli occupasse Assisi, e poco dopo Nocera e Spoleti (1). In questa occasione Cabrina conobbe la prima volta Ottone de Terzi parmigiano, il qual comandava uno de'corpi lombardi. Quanto util traesse da cotale amicizia vedrassi di poi. Essi furono probabilmente compagni nella spedizione di Lucca in appoggio di Paol Guinigi, che scortato da cotai forze potè farsene padrone nella state del medesimo anno. Ma venuto l'anno 1401, e calando verso Italia il nuovo re de Romani Roberto di Baviera (stato eletto in onta dello

<sup>(1)</sup> Muratori, Annali, Corio, Giulini, ec.

svergognato Venceslao) con gran copia d'armati, cui palesemente si unirono i Firentini e il Carrarese, e occultamente i Veneziani, e minacciando egli Giangaleazzo, e intimandogli di dimettere tutte le città dell' Imperio indebitamente da lui possedute, il Duca, rispostegli di non lo riconoscer per altro che per un usurpatore, attesochè Venceslao tuttora viveva e regnava in Boemia, provvedendo a suoi bisogni, tutte richiamò in Lombardia le sparse sue forze, e un grosso presidio mandò in Brescia, ove eran capi Facino Cane e Ottone Terzi, e il rimanente dell'esercito verso i confini alineò. I varii corpi che il componevano venian comandati da Teodoro marchese di Monferrato, dal conte Alberico di Barbiano il qual volle aver seco il Fondulo, da Carlo Malatesta di Rimini, da Galeazzo da Mantova, da Taddeo dal Verme, e da altri de'più reputati guerrieri di quel tempo. Poco stette Roberta, da alcune vallate bresciane sostenuto, e accompagnato dal duca d'Austria Leopoldo, e dal Burgravio di Norimberga, a discendere verso le pianure lombarde, ed a venire alle mani, non senza suo danno. Ma il di 21 di ottobre, dato nell'armi in una bene ordinata battaglia, poco mancò che l'intero campo tedesco andasse in piena dirotta, se ciò non impediva il valor sommo di Jacopo da Carrara figliuol di Francesco. Perlocchè Roberto stimò il meglio di ritirarsi, e per la via di Trento recarsi a Venezia, senza molestar più oltre la vipera viscontea. Nel qual conflitto hassi a credere che Cabrino manisestasse l'accostumata sua perizia e valore, perocchè non cessò mai di meritarsi gli elogi del vecchio conte Alberico, e la grazia del Duca. Rimandato sul finir dell' ottobre il conte Alberieo a pizzicare i Bolognesi, che co'Firentini aveano stretta lega, Cabrino anche in quella impresa trovossi, e su de'primi che nella rocca di Dozza

vincitor si inoltrasse; mentre Ottone Terzi tornato era in Toscana a difender Perugia, da papa Bonifazio fatta assediare.

Partitosi il re Roberto d'Italia nell'aprile del 1402, Giangaleazzo ogni sua cura rivolse contro Giovanni Bentivoglio signor di Bologna, verso il quale (che dai Fiorentini e dal Carrarese avea ricevuto soccorsi) mosse con ottomila cavalli e cinquemila fanti, dal conte Alberico capitanati, cui gli altri illustri guerrieri volentieri ubbidivano. Nel fatto d'armi avvenuto il di 26 di giugno Bologna venne in poter del Duca, che poco dopo ne fu eletto Signore. Ma il contagio che molti luoghi d'Italia avea desolato giunse a Pavia, e costrinse Giangaleazzo a rifugiarsi nel castello di Marignano, ove pure la morte lo colse il giorno 3 di settembre, troncando il corso della sua ingorda ambizione, e della sua fina, ma troppo ingannatrice politica. Reggenti e tutori de'ligli di lui (ancor di età minore) nominò

egli Caterina sua moglie, l'Arcivesoovo di Milano, Carlo Malatesta, Jacopo dal Verme, e Francesco Barbayara. A Giammaria suo primogenito trasmise il titol di duca, e il dominio di Milano, Cremona, Como, Lodi, Piacenza, Parma, Reggio, Bergamo, Brescia, Siena, Perugia e Bologna. Al secondogenito Filippo-Maria lasciò, con titol di conte, Pavia, Novara, Vercelli, Tortona, Alessandria, · Verona, Vicenza, Feltre, Belluno e Bassano con la riviera di Trento. A Gabriello, suo figliuol naturale, ma legittimato, legò Pisa, Crema, la Lunigiana e Sarzana. Ma i tutori cominciaron ben presto a discordare tra loro, perocchè la Duchessa, dal Barbayara guidata, ogni autorità si arrogava. Intanto gli antichi nemici del Visconte rialzaron la testa, e più che gli altri papa Bonifazio e i Fiorentini, che seco trassero Niccolò d'Este signor di Ferrara disponendosi a mover guerra agli eredi del Duca. Il conte Alberico non potè

rifiutarsi agl'inviti del Pontefice, al servizio del quale passò, mentre l'esercito della Chiesa sul Bolognese inoltrava. Probabilmente fu consiglio di esso Conte, già dagli artifizii condotto e vinto dell' avversario partito, che Cabrino eziandio co' suoi compagni abbandonasse. il vessillo de'Visconti, e presso Ugolino Cavalcabò, che a sè lo invitava, rifugiasse. Imperocchè i Firentini con promesse e con oro ridestarono in tutto lo Stato visconteo le assopite fazioni de' Ghibellini e de' Guelfi, e genti d'armi somministrarono ove ad essi parve. che più convenisse. Riaccesa pertanto nella susseguita primavera del 1403 una immensa fiamma per tutta Lombardia, ogni cosa vi andò a soqquadro. Orlando Rossi coi Correggeschi sollevò il Parmigiano, e Borgo-San-Donnino occupò; Franchino Rusca s'impadroni di Como; Brescia alla fazion Guelfa si sottopose; Piacenza agli Anguissoli, poscia agli Scotti ed ai Landi che i primi cacciarono, indi a Gio. Vignati da Lodi e ad Ottone Terzi da Parma, che dalle armi di Cabrino (1) soccorsi ne rimasero qualche mese
padroni; Lodi allo stesso Vignati; Bergamo
al Soardi; Bobbio ai Landi; Novara ai Tornielli non senza molto spargimento di sangue
cittadinesco; e il marchese Ugo Cavaloabò,
fatto sin dai primi giorni della Reggenza fuggir del castello per opera del conte Alberico,
da Cabrino pregatone, decise di ripigliarsi la
signoria di Cremona, cui per avite ragioni
avea diritto.

Fosse un bollente desiderio d' indipendenza, fosse un segreto disprezzo prodotto dall'ingannevol carattere del morto Duca, fosse per segreta istigazione del conte Alberico, Cabrino già da qualche tempo avea concepito il disegno di cooperare con ogni sua possa ad abbassare l'orgoglio soverchiator dei

<sup>(1)</sup> Locati, Cronaca di Piacenza, p. 223.

Visconti, a redimere le città lombarde dalla involontaria sommission loro, ed a favorire il partito de' Guelfi, che partito nazionale e veramente italico gli pareva, onde ogni straniera influenza sui destini dell' Italia allontanare, o rendere per lo meno illusoria. Accettò quindi senza esitanza l'invito di Ugolino, col quale amicizia e riconoscenza omai fatta antica passava, e le cui mire e inclinazioni da lunga mano sapea. Ugolino, gran partigiano de'Guelsi, e celato, ma asprissimo nemico del Visconte, e per la ingiuria del sofferto carcere inviperito, appena in Viadana su giunto, ed ivi udite le sommosse di varie città, non solamente prestò favorevole orecchio a coloro che lui parimente eccitarono, ma un soccorso di danari e di genti dai Fiorentini e dal Carrarese di bnon grado raccolse, e i consigli loro da quei di Cabrino convalidati si pose tosto in animo di mandare ad effetto. La fama dell'ira sua contro i Visconti, e delfavore che pei Guelfi avea dichiarato, mosse tutti quelli che tal fazione seguivano in Lombardia a proclamarlo supremo duce di essa. e ad inviargli ogni sorta di rinforzo, acciò Signfar lo facesse della fazione avversaria. she dal canto suo raccoglievasi e ingagliar+ diva, a prossime e grandi lotte disponendosi. Una terza fazione in più luoghi in quel frammezzo erasi rinnovata, perocchè in altre occasioni mostrata si era, la quale nè pe'Ghibellini nè pe' Guelfi tenendo, la vera libertà pubblica cercava difendere, e i seguaci di lei Maltragersi appellayansi. Giovanni Ponzone illustre cittadino cremonese l'avea poc'anzi suscitata in Cremona, come colui che il milanese governo abborriva; e ne avea fatto duce Giovanni Sommo (1). Ma la potenza dei Visconti, e le minacce de Ghibellini, che andavano dilatandosi, istrussero il Ponzone della

<sup>(1)</sup> Campi, Cavitello, ec.

necessità di dovere tirar profitto dai Guelfi, già in molta forza adunati dal Cavalcabò, comecchè nè ad essi gli piacesse lasciarne cogliere tutto il frutto. E il Cavalcabò, informato della volontà del Ponzone, e parendogli conveniente di moverla a favor suo, per mezzo di accorti ministri seppe si ben fare, che convenendo tra loro di agir di concerto alla liberazione della patria comune, ove questa si fosse ottenuta, venisse lasciato al popoló l'arbitrio di stabilire la forma del suo futuro governo. Fu quindi convenuto che il Cavalcabò avvicinasse le sue genti facendole andar di notte, e tenendole possibilmente nascoste il giorno, e che quando unite si fossero ai Maltraversi, che stavansi intanto appiattati in alcuni boschi lungo la sinistra del Po, a piccola distanza da Cremona, irrompessero all'improvviso nella città. Ciò stabilito, il Cavalcabo mosse il suo piccolo esercito, cui l'intrepido Cabrino cavalcava alla testa, e in

piccolo spazio di tempo al Ponzone si uni; il quale per mezzo di varii suoi dipendenti fatta sollevar la plebe a romore per tutta Cremona, la mattina del giorno 30 di maggio dalla parte del Foro Boario colla compagnia de' Maltraversi, da grossi manipoli di cavalieri da Cabrino condotti sostenuta, la città invase, e occupatone tosto il pubblico palazzo, al Pretorio inoltrò, ove sedeva ducale vicario Giovanni Castiglione milanese, al quale impose che immantinente partisse, e del lasciargli la vita dopo le oppressioni di che era colpevole (1) gli fosse grato. Ugolino quindi i piccoli castelli di San-Luca e di San-Michele investir fece, e quello soprattutto di Santa-Croce, una delle più salde rocche di Lombardia, giusta le teorie architettoniche di que' tempi, intorno al quale ei volle che Cabrino accampasse. L' inaspettata sor-

<sup>(1)</sup> Cavit. pag. 145.

presa di cotanti armati, e la violenta partenza del Castiglione dagli urli accompagnata e dai fischi della irritata popolazione, e gli sparsi accampamenti qua e là piantati entro la città, e in alcune vicine terre, spaventarono per modo tutti i partigiani de' Visconti, ed i seguaci della fazion ghibellina, che senz'altro danno alle persone loro aspettare dieronsi a fuggire come poterono alla rinfusa, qual per la porta che verso Brescia conduce, quale per quella che a Casalmaggiore è rivolta, e qual per le altre, le famiglie quasi tutti abbandonando e i teneri figli, e là ciascun dirigendosi ove sperava di ottenere sicurezza e soccorsi. In questo frammezzo Ugolino ebbe l'avvertenza d'informare tutti i piccoli potenti, che ne' confini del Cremonese stanziavano, e al partito guelfo eran ligi, acciò delle genti loro il più che potessero e il più speditamente lo rinforzassero, onde assicurare, non in Gremona soltanto, ma in tutta

Lombardia, il trionfo di quella che per lorsi diceva la miglior causa, Ma Giorgio Crivello, che a nome del Duca la gran rocca teneva, lungi di lasciarsi intimorire dal minacciatogli assedio, si mostrò anzi pronto a resistervi ed a rispingerlo con tutte le forze, Il perchè, Ugolino, che delle sue genti voleva risparmiare le vite, almeno fino a tanto che i chiesti rinforzi giunti fossero, ordinò a Cabrino che deposto il pensier dell'assedio, riducesse il suo campo ad un ampio blocco, e ne lasciasse il comando a Marsilio Fondulo suo cugino, e in quella vece stringesse le piccole fortezze di San-Luca e di San-Michele, le quali sapeva essere e mal presidiate e mal provvedute. Ubbidi quindi Cabrino, e postosi egli sotto la rocca di San-Luca, e messo il suo Maffeo Moro sotto l'altra, e varii colpi di spingardo facendo precedere, mostrò di voler tosto venire all'assalto ove que comandanti non capitolassero con gli onorati patti

che lor proponeva. Accettarono essi, e in men di tre giorni quelle fortificazioni cedettero, le quali Ugolino fece occupar tosto dalle sue truppe, quella a San-Luca ampliando, e l'altra a San-Michele, come assai meno utile, ordinando che indi a poche settimane si distruggesse. Intanto ai duemila cavalieri ad Ugolino mandati dalla Fiorentina Repubblica, agli ottocento fanti avuti dal Carrarese, ad altri trecento de' suoi Viadanesi, ed ai milledugento che Maltraversi erano, vennero ad unirsi duemila e cinquecento montanari del Parmigiano speditigli da Ottone Terzi che in quel frattempo erasi impadronito di Parma, seicento Cremaschi mandati da Bartolomeo Benzoni, mille quattrocent' uomini, metà fanti, e metà cavalli, che il nuovo signor di Lodi Giovanni Vignati gli prestava sotto gli ordini di Anton Vignati fratello di lui, mille ottocento Guelfi bresciani condottigli da Pandolfo Malatesta, e duemila Bergamaschi da

Francesco Soardo capitanati: cosieche fatta bandire in Gremona e in tutta la provincia; di cui potea disporre, una legge, con la quale comandava un pronto generale armamento degli uomini tra il ventesimo e il vigesimoquinto anno d'età, in men di due mesi trovossi alla testa di oltre dodicimila fanti e quattromila cavalli, senza contare le milizie rurali, che ne' territorii lasciò con quelle discipline ed istruzioni che convenivano all' uopo. Antonio Campi storico di Cremona racconta sotto. quest'anno (1403), che ivi i contadini, in iscambio di coltivare i campi, e adoperare gli aratri, le vanghe e le zappe, adoperavano spiedi, pieche e balestre, tanto in tutti i petti anche più rozzi insinuato si era il desiderio della pubblica independenza. Ma, come in siffatti sconvolgimenti suole per lo più accadere. mille inevitabili mali tennero dietro a quella fortunata emancipazione. Lasciamo che il Ponzone, stimolato dalla propria e molto più

dalla ambizion di suo figlio Ponzino, gioxine strenuo e di magnanimi fatti volenteroso, cominciò poco dopo ad aombrarsi del poter di Ugolino, e a contrastar seco lui sull'autorità del comando, ch'egli voleva indiviso, e a rifiutarsi a dar mano a quelle imprese che la circostanza rendea necessarie: per lo che ebbe Ugolino a proporgli che lo abbandonasse, siccome egli fece. I fuorusciti, che per le varie ville sparpagliati si erano da principio, valendosi del tempo che ebbero, cominciarono a raccorsi e ricomporsi, e prendere, più lontane intelligenze, e i Capelletti, specie, subalterna di Ghibellini, sedurre e a sè congiungere, e in più luoghi fortificarsi, e di là minacciare, e spesso anche sui vicini terreni, irrompere, devastando campagne, rubando armenti, ed uomini uccidendo. Quattromila di essi, dalle parti del Bresciano venuti sotto, la condotta di Pietro Gambara, osarono inoltrarsi una notte fin sotto le mura del castello

di Santa Croce, dal Crivello custodito, rompendo la sottil linea degli assedianti, e sperando che il Crivello uscisse in favor loro; o essi nella fortezza accettasse. Il quale rispostogli nessuna uscita voler fare ciecamente, ed a nessuno voler prestare orecchio fuorchè agli ordini del Duca di Milano, sino a tanto che aspettar li poteva, obbligò quell'animoso Ghibellino a ritirarsi all'infretta; perocche e Ugolino e Cabrino gli stavano già preparando tali aguati da non isfuggirne senza gravissima perdita. Gittatosi perciò nella rocca di Pizzighettone, ove già molti della fazion sua si erano refugiati, Ugolino, messo il proprio nipote Carlo al comando del blocco del castello di Cremona, partir fece immediatamente a quella volta con tremila fanti e seicento cavalli Cabrino. Accorsovi egli con somma rapillità !!!! é stretta la rocca intorno, ne intimò tosto la resa, la qual rifiutata, Cabrino senza perdità di tempo l'assalto ne comandò;

e con tanto impeto e valore il diresse, che uccisi meglio di quattrocento Ghibellini, gli altri forzò ad arrendersi, che disarmati mandò prigionieri in Cremona, ove Ugolino i nazionali dagli stranieri separando, questi alle case loro permise che tornassero, gli altri nel castello a San-Luca e in altri forti luoghi sostener fece e custodire. Il Ponzone intanto con parte de'Maltraversi (imperocchè il resto non volle dalla bandiera di Ugolino partirsi). il partito de Ghibellini abbracciò, e unitosi ad Orlando Pallavicino nel principio di luglio il castello di Soncino sorprese, e a romor mise, e contro i parenti e gli amici di Cabrino invei, de'quali uccise Pietro e Giovanni de' Fonduli, e Lanfranco Cavalli (1). Informatone Cabrino, che nella appena acquistata rocca di Pizzighettone stava le pubbliche cose riordinando, e acerbamente offeso di ciò, la-

<sup>(1)</sup> Cavit. p. 145.

sciatone il comando al suo Maffeo Moro, volò con mille fanti e trecento cavalli per vendicare quell'ingiuria. Ma giunto nelle vicinanze di Castelleone, e avvertito che tanto colà quanto a Soresina i Ghibellini eransi aumentati e ingagliarditi, la privata vendetta dimenticando, a quella del suo signore volle soltanto attendere. Laonde, fatta una incursione in Romanengo che ai Ghibellini aderiva, potè con un colpo di mano degno del più vecchio guerriero in Castelleone rispignersi, e tutti i più muniti luoghi occuparne, uccidendo chiunque fosse con armi trovato; e fattosi consegnare Uguccione Pallavicino, fratel di Orlando, che indarno avea cercato nascondersi, gli fece mozzare il capo, e nella punta di una lancia infiggere, e sulla più alta bastia inalberare; indi-sopra Soresina volgendo, e trovato che i Ghibellini usciti ne erano per accamparsi ne' prati di Trigolo insieme quelli che da Fontanella e da Soncino eransi quivi adunati, fu loro addosso con tal furore, che ben cinquecento ne lasciò morti, e gli altri alla sollecita fuga loro e al piccol numero de'soldati di Cabrino la salvezza dovettero. Il quale troppo debol trovandosi per accorrere alla espugnazion di Soncino, che di barricate e di contralizze Orlando avea fatto gingere, nuove fosse scavando, e di piccole artiglierie le bertesche munendo, stimò il meglio di tornarsi a Cremona, ove Ugolino il bramava. Imperocchè il Gambara, lasciato libero con soverchia generosità dopo il fatto di Pizzighettone insieme a molti de'suoi, accordatosi coi Ghibellini fuorusciti di Cremona, de' quali era capo Corrado della possente famiglia dei Dovara, venne ad accamparsi nella villa di Isola-dovarese, posta sul confluente del fiume Oglio, dopo aver distrutta ed incendiata la vieina terra di Carzago, dai Caval, cabò posseduta; ed ivi pure gli avanzi della memorabil giornata di Trigolo rifuggendosi,

con insolenti grida, e scorrerie temerarie spinte sino al villaggio di Gazzo, la pazienza sfidavano e la possanza di Ugo. Laonde, raccolte le genti a far quella impresa opportune, e datone l'incarico a Cabrino, il prode guerriero, presa la via di Cigognolo e di Monticello, fu loro sopra così alla sprovvista e con tant'empito, che gittate a terra le palizzate, e forzata la porta con una spingarda, e arruotando sulle teste de nemici le fulminee spade, tutti in men di tre ore in piena dirotta li pose, di sangue e di morti le strade lasciandovi sparse, ai quali i rottami del forte. che tostamente abbatter fece, servirono per più giorni di sepoltura. Ugo, richiamato a sè l'invitto suo Generale, e persuaso nessuna azione che a lui confidasse potere andar a vôto, volle che, varcato il Pò, le comuni loro vendette portasse negli Stati del Pallavicino. siccome fece egli con gravissimo danno degli nomini e delle terre di quel Ghibellino

orgoglioso (1). Tornato in Cremona verso la metà dell'agosto, e trovato Ugolino, che della rivalità del Ponzone comingiava a prender fastidio, come colui che a combattere gli aperti nemici dispostissimo era, ma le insidie degli occulti temeva, lo animò a dissimulare tanto verso di lui quanto de'suoi seguaci, a proseguir nelle azioni difficili onde mostrarsi più agguerrito e più forte, ed a promovere tra i maggiorenti della città una lontana speranza che per opera di essi venissero ricordati i gloriosi dominii che vi ebbero gli illustri avi suoi, e si aprisse il cammino a que' diritti ch' egli non dovea mostrar di pretendere, ma soltanto di meritare. La saviezza di tali consigli Ugolino seguendo, a Cabrino medesimo raccomandò di ripigliare più strettamente l'assedio del castello di Santa-Croce, sempre dal Crivello ben custodito, onde pur una volta

Сав. Г. т. І.

<sup>(1)</sup> Cavit. pag. 145 tergo.

impadronirsene, ed avervi al caso un sicuro asilo. Per lo che, raddoppiate le milizie intorno alla ben difesa fortezza, e condottevi parecchie spingarde, e cominciato un fuoco distruggitore, che quattr' ore durò, Cabrino il sece sospendere, ed un suo parlamentario al Crivello pedi acciò lo avvertisse, che inutili erano le sue speranze di ricever soccorsi dal Duca, o da coloro che in nome del Duca governavano Milano; che l'onor suo in avere per tanti mesi sostenuto l'assedio era più che salvo; e che, cedendo alla necessità, volesse da ulterior difesa desistere, ed uscire con l'onore dell'armi sì egli come i suoi, e salvo ricondursi a Milano, anzi che venirvi dalla forza costretto con la certezza di rimanervi miseramente morto o prigioniero. Il Crivello, che già da circa duc settimane penuriava di viveri; e durava gran fatica a tenere in freno il bisbigliante presidio, e le prospere imprese di Ugolino sapeva, uditi in Consiglio i suoi

principali colleghi, la capitolazione accettò, e il di 25 di agosto, con armi e bagagli onoratamente sortendo, la via di Milano con le debite scorte riprese. Quanto la potenza e la fama di Ugolino da sissatto acquisto aumentasse, e quanta gioia tutto il Guelfo partito ne esprimesse, non è possibil narrare. Ed Ugolino, che ai consigli ed al valor di Cabrino di sissatta prosperità debitor si diceva, lui sopra tutti prediligeva ed onorava. Cabrino intanto gli animi dei nobili avea disposti, ai quali la militar forma di governo, resa dalle circostanze indispensabile, riusciva di non piccolo aggravio, acciò una più regolar ne scegliessero, ben prevedendo che in tal caso le ragioni del signor suo avrebbero trionfato. E fu pur suo consiglio che Ugolino scrivesse lettere di amicizia al Ponzone, e lo assicurasse a retrocedere in patria, giacchè trattandosi di dar nuovo ordine alla pubblica amministrazione, e eiò dalla volontà generale dei rappresentanti del popolo unicamente dipende ido, giusto era che, messe in disparte le i ispettive pretese, ognun da essa la nuova legge,
e quindi il proprio destino, attendesse. Le
quali ragioni il Ponzone convinsero, che insiem col figlio fece a Cremona ritorno, ove
que riguardi e quella sicurezza ottenne che
gli era stata promessa.

Raunatosi finalmente verso la metà di novembre nella cattedral di Cremona il generale Consiglio de' Possidenti, nel quale la pubblica sovranità risiedeva, ed ivi dal prefetto di esso il gran punto proposto della necessità di rimettere in più convenevole forma l'esercizio della esecutiva podestà, sottraendola al regime militare, che non può non risentirsi della violenza di quel principio dal quale emana, amplissima discussione si alzò, la quale per unanime consenso finì col prescrivere la forma monarchica. Ma più calda ed animata divenne la discussione quando la scelta del signore si

venne a chiedere, imperocche molti vi erano su ciò discordanti benchè Guelfi pur sossero, oltre alcuni pochi che Ghibellini erapo nell'anima, e sempre affezionati alla dinastia de'Visconti. In fine Leonardo Sommo, fratel di Giovanni, possente e nobilissimo cittadino e buon parlatore, com'ebbe udite le varie proposizioni, alzatosi in piede, così prese a dire: 66 A me non pare, cittadini, che lunga pezza incerto rimaner debba il vostro giudizio su ciò che vi convien di risolvere onde provvedere alla sicurezza e felicità pubblica. Se ce voi riandar volețe i tempi degli avi nostri, ze e quelli pur anco dei loro avi, e se gli a infiniti e continui disordini ricordar non vi spiaceia (e chi può non ricordarli?) che de sotto il governo de Consoli e quello dei es Podestà desolaron la patria, e le nostre sa samiglie divisero, enle sostanze e le vite scinparopo de nostri antenati, io non crederò mai che alcuno di voi, per quanto di

" libertà e di indipendenza amico sia, possa a far voti che un governo ristabiliscasi presso noi ne consolare ne pretorio. Ciò sarebbe o un richiamare sui nostri capi le sciagure « che afflissero le case degli avi nostri. Allo « incontro l'esempio di varii popoli si lontarii 6 che vicini, e la stessa nostra sperienza es di che ci resta ancor dolce memoria, ci ha ce provato che il confidare il governo, la di-66 fesa e la gloria della patria ad uno de più distinti concittadini egli è provvedere ad un se tempo all'onore, alla sicurezza ed alla pro-« sperità generale, e le private virtu ridestare, a e i domestici fasti con bella gara tra noi se stimolare e ripetere. Questo è, cittadini, o 46 questo almeno esser debbe a parer mio, il w voto di tutti coloro che del vero bene della 66 patria voglicho mostratsi curanti e solleciti. « I vantaggi della mità é della nazionalità e del governo sono oramai divettuti così evia denti presso tutto le nazioni, a soprattutto

" per quelle, com'è la nostra, collocate in « vaste pianure e lontane dai mari, che niun se potrebbe, se io non erro, moverne pur « dubbio. Trattasi dunque di scegliere, non m più la forma del governo (che avete già determinata), ma si il più illustre, il più a meritevole fra i concittadini, al quale cone ferir si debba dai voti nostri la pubblica e suprema magistratura. Questa inclita pa-« tria, la Dio merce, quanti non psire insigni soggetti, che per nobiltà di sangue, per « splendor di ricchezze, per merito di mag-« giori e per proprie virtu degnissimi si pace lesano del rango eccelso che siamo per accordare Ma dove fra tanti lucidi astri uno più splendido sorga, più appariscente e e più vasto, a quello ogni sguardo necessae riamente dee volgerai. Un tale astro è pur stra noi ricomparso: a dui tutti gli occhi si « addrizzano. Superiore alla invidia di noi stutti, poj dobbiamo, sa giusti e conse-

es guenti vogliam reputarci, ed essere nella coscienza nostra tranquilli, e della gloria delle nostre armi solleciti, a quello tutti i so nostri voti accordare. Ugolino Cavalcaba, che della tirannia de Visconti ha se e noi diberato, che da Giacopo scende e da Gu-« glielmo che parimenti liberatori furono e " moderatori della Patria, che la fama del so nostro valor militare ha in pochi mesi rin-" vigorita fra noi," e resa già celebre fra i ce vicini, che in sua mano ha ridotte le rocche nostre e le terre più ragguardevoli che re-circondano, che da migliaia di confederati è seguito, co quali nuove e grandi imprese sta meditando acció l'antica possanza de Cremonesi torni alla estimazione che un di godeva; Ugolin, dico, è l'astro che meglio splende fra noi, Ugolino è " l'uomo il capitano, il principe, sul quale wi voti nostri debbono per la giustizia e per a l'autil commune riunirsi, ed al quale la si-

. guoria della patria, dagli statuti pubblici ss mitigata, si dee confidare. Ben so quali e 44 quanti meriti vantino giustamente fra noi 4 un Ponzone ed un Pallavicino. I parziali servigi, e il dominio de padri loro su questa città, sembrano dare ad essi una ragione di preserenza. Ma ci scorderem noi, cittase dini, che, ben lungi dall' assicurare la nostra indipendenza, sì essi che i padri loro inalberarono i vessilli de' Ghibellini, e più ce presto vassalli di straniero principe che principi in casa loro si professarono? Che se vuolsi di cotai meniti farsi un diritto, chi "più ne avrebbe di me; che figliuol sono ce di quel Guglielmo che tanto ne scorsi anni ce fu rispettato e possente in Cremona, e la ce cui, virtù e prudenza tenne a freno così i. " risentimenți de' Ghibellini come l'ecce-- dente autorità de nunzii pontifizii, che le cose nostre per qualche tempo ad arbitrio 46 loro volcan guidare? Pur jo pel primo aj

meriti ed al diritti, che in Ugolino conosco e rispetto, volonterosamente mi sottopongo. 46 In lui chiarezza di stirpe, in lui amplezza co di possedimenti, in lui la fama degli anteco nati, in lui valore, intrepidezza, pietà e sapienza concorrono. Sia egli dunque il duce nostro. Sia egli il principe, il signor co di Cremona. Viva Ugolino Cavalcabo! ». Da queste parole con veemente calore e con mirabile rapidità pronunziate ogni cuor fu conmosso. Un grido generale dell'assemblea replico: a Viva Ugolino signor di Cremona! .. Il Ponzone, che pur vi era presente: « Viva Ugolino », esclamò. Il Cancellier del Consiglio l'Atto immediatamente di questa elezione distese, e dodici cittadini, da Leonardo Sommo presieduti, vennero deputati a recarlo a nome della Cremonese Repubblica ad Ugolino, il qual ne rimase altamente commosso e riconoscente. Le pubbliche seste per si lieto avvenimento duraron più giorni, tra le quali un torneo, dove Cabrino per gagliardia di braccio e per sicurezza di serima primeggiò.

Non ambizione inattesa, non orgoglio insultante, che spesso entrano negli animi dei nuovi principi, manifestò Ugolino in assumere sormalmente l'esercizio della sovranità, ma brama di rimettere l'antica militar disciplina, e l'antico onore delle cremonesi milizie, e più d'ogni cosa assicurare la pubblica indipendenza da ogni avanzo di autorità ghibellina o straniera, e retta e imparziale giustizia amministrare. Perciò otto giudici elesse e sedici avvocati, che i confiscati beni de'fuorusciti regolassero, e i creditori ne soddisfacessero (1). Perciò col consiglio di eccellenti giureconsulti migliorò ed accrebbe il codice delle leggi municipali. Perciò alle magistrature prescrisse la più pronta e la più equa esecuzione degli ordini. Perciò capo del suo segreto Consiglio,

<sup>(1)</sup> Campi, ec.

e capitan generale di tutte le forze armate nominò Cabrino, non senza mal celata invidia di alcuni de Cavalcabo, che per essere congiunti di sangue al nuovo Signore degui eredevansi delle primarie cariche dello Stato. Appena locato era sulla seggia curule che una ambasciata de Guelfi di Grema ad Ugolino richiese armi e soccorso contro la fazione avversaria impadronitasi di quel castello. Ugo+ lino distaccò tosto dal suo esercito il corpo de Gremaschi, dal Benzoni pochi mesi addietro speditogli, e rinforzatolo di quattrocento lance, e di quattro spingarde, mandò Cabrino alla impresa. Espulsi e pressochè tutti estinti rimasero i Ghibellini di Crema dal valor del Fondulo, che nell'azione atterrò il capo loro Gentilino Soardi da Bere ei ei je gent ge. gamo...

Milano, ossia della Duchessa sua madre e tutrice, continuavano a peggiorare; imperocchè

sul principiare dell'anno 1404 alcuni de'suoi principali condettieri d'armi riclamando paghe e ricompense, che essa o non volle o non potè concedere ; visto che l'incendio della rivolta erași dilatato per ogni parte; e che approfittato ne avevano i più destri, cioè il -Cavalcabo, il Soardi, il Benzoni, il Vignati ed altri, risolsero d'imitarne il pernicioso esempio, e di correre ugual fortuna. Erano essi Facino Cane, che la signoria di Alessandria si prese, poi di Tortona e di più altri distretti; Pandolfo Malatesta, che quella di -Brescia occupò; ed Ottone Terzi, che insieme a Pietro de Rossi, capo de Guelfi ci--spadani, quella di Parma usurpò, cacciandone poco dopo con tradimento il Rossie, come a Biacenza avea fatto degli Scotti, e più di trecento della fazione di lui facendo trucidar crudelmente, e inoltrandosi poi sino a Reggio, ed anche sul Modonese, come colui che ambiva a rendersi possentissimo. Amico

e commilitone di essi era stato negli scorsi anni Cabrino: e quindi fu egli sollecito di stringere seco loro a nome del signor suo que' trattati di reciproca difesa che le circostanze e la previdenza delle non lontane vendette de Visconti esigevano. Nel tempo stesso che alla esterna sicurezza tentasì provvedere, una segreta congiura si sta maneggiando in Cremona dai fautori del duca Giovan-Maria (il quale, dichiaratosi di propria autorità maggiorenne, avea ridotta a morte l'inselice sua madre), con la intenzion di rimettere in poter suo Cremona, e consegnargli prigioniero Ugolino. Ma in ben regolato governo, da amato principe saviamente condotto, non può mancar vigilanza, cui l'amor pubblico mille occhi presta. Conobbe Ugolino il trattato, ne vide le prove, ne seppe gli autori, e usò contr'essi di tutto il rigor delle leggi, facendo a dieci di loro, la maggior parte nobili, mozzare il capo

sulla pubblica piazza. Quanto sosse giusta cotal sentenza Cabrino affermò, ma che l'esecuzione di essa in un sola giorno : cadesse, e sotto gli occhi del popolo, anzi che nella oscurità delle carceri, su disapprovato da lui, che osò pur farne motto ad Ugolino. Ma questi, da non so quale insolita barbara vanità stimolato, acerbamente di quel non cercato consiglio il rimproverò, dicendogli che di ciò che alla milizia non apparteneva non s'ingerisse per non parere un dappoco, ed insegnandogli che il terror giova a render più saldo e sorte il nuovo principe. E perchè sicuri indizii gli giunsero che anche Giovan Ponzone di quella congiura era conscio, senza però averne voluto essere strumento, lui pure telse col veleno di vita.

Da questo momento cominciò Cabrino ad accorgersi che Ugo la ordinaria via de' ti-rannelli di que' tempi batteva, e che il favore di lui poteva dall' un giorno all' altro

non soltanto cessare, ma convertirsi in odio, e vide la necessità di starsi guardingo e silenzioso e prudente, tanto più che il giovine Carlo, di Ugolino nipote, scorgeva salito nell'auge della sua grazia ed essere geloso di lui, al qual per altro mostravasi affezionato. Da questo stesso momento la fortuna dei Cavalcabà tornò ad affievolirsi, allora appunto che più solide fondamenta pareva aver messe. Imperocchè Astorre Visconti, figliuol naturale di Bernabo; ed uno de' capitani di Giovan-Maria posto alla testa di abbastanza ragguardevole esercito, secondato dai Ghibellini fuggiaschi e sparsi per molte terre lombarde, verso Cremona dalla parte di Brescia veniva avanzando, con animo di riacquistare al suo principe una sì considerabile e ricca parte del paterno dominio,

## LIBRO TERZO: " >>

A service of the serv

ing was all the state of their La più lunga notte dell'anno erasi appena dileguata innanzi agli obbliqui raggi del sole, quando Ugolino Cavalcabo, movendo con le sue genti dal castello di Pontevico, facevasi incontro ad Astorre, il qual affrettava il momento della battaglia, e da insoliti presentimenti si sentiva animato. Settemila fanti e circa duecento cavalli ad Ugolino ubbidivano; trecento di questi e diecimila degli altri ad Astorre, Marsilio e Cesare Cavalcabo congiunți di Ugolino comandavano le due ale; Carlo nipote suo prediletto ne reggeva il centro; Cabrin Fondulo scortava co suoi cavalli i due lati del centro, (e) da lui dipendevano Teodosio e Pompeo Chie-

raschi da Soncino (1); condottieri di quattrocent' uomini di riserva, che avean fatto alto poco più in là di Pontevico. A Pietro Gambara aveva il Visconti confidato il comando della sua destra ala; a Orlando Pallavicino capo de Ghibellini Cremonesi quello della sinistra; a sè medesimo il centro; e a Taddeo dal Verme la retrognardia. Un drap= pello di cavalieri bresciani da un de' Calini guidato usciva appena dalla villa di Manerbio, che in altro incontrossi di cremonesi condotto da un de Mariani, i quali scambiandosi rapidamente sugli elmi alcuni colpi, ripiegarono tosto da entrambe le parti, onde annuiziare l'avvicidamento dell'oste. Scoceavano allora dal pubblico oriuolo di Manerbio le sedici ore del giorno tredici di dicembre dell'anno 1404. I due eserciti son

e con il with the forth for me and they

miglie nobilitiec. assistant amolared to

spesero l'avanzar loro, e quelle migliori posizioni occuparono che i capi prescrissero: di modo che la terra di Maherbio trovossi frammezzo ai due campi. Ma Astorre, che di esser più forte sapeva, affrettò contra Ugolino, le sue due ale a un tempo stesso movendo. e con tant impeto il caricò che quast ne tovesciava le file, se la pronta avvedutezza di Ugolino e del Fondulo non ne avessero impédito lo sgominamento, sia col distaccare gran parte del centro a sostegerle; sia coll'urto improvviso della, cavalleria, che piombando su Milanesi da un fianco, riuscì a disordinarli. Ugaling, mal soddisfatto di Cesare, suo cugino, che aveva si debolmente piegato, ed assai pago dell'ardir di Cabrino, the si opportuno riparo avea posto, quello al suo fianco chiamo, e a questi il comando della sinistra, ala trasmise ; anzi, poco stetto che a nd vicino volle pure Marsiglia, popendo in suo luogo Leonardo Sommo , al quale mbbidivano i Maltraversi, formanti una specie di corpo volante. Ovviato per tal modo il timor primo, e rimessa in tutto l'esercito quella confidenza: senza cui non si ottien la vittoria, comincio da ambe le parti ma delle più ostinate e meglio condotte battaglie che da gran tempo non si eran date ne nostri paesi. Coraggio, intrepidezza, rapidita di movimenti e di evoluzioni, fermezza contro gli impeti nemici; e insolito vigor nell'intare; resero cospicua e celebre quella giornata. B la vittoria rimaneva senza dubbio indecisa; benche per parte di Astorre vi fosse non piccola maggioranza di numero; ma Ugolino, che l'ostinazione di lui paventava, e della stanchezza de suoi cominciava ad aver dubbio, risolto di dar l'ultima mano alla impresa, senza nulla dire ai principali capitant, o tocompagnato soltanto da Marsilio e da Cen sare e da poche ordinanze, dato di sprone al cavallo, volo verso la strada maestra, ove la

sua riserva stava aspettando l'ordine di avanzarsi, con animo di porsi alla testa di quella, e con si fresche e ben animate truppe la tenzone conchiudere, che già da cinque ore durava. Tersuaso egli che nessun pericolo correrebbe ove la via di un vicin bosco prendesse, che abbastanza distante era per supporlo da nemica forza occupato, ivi di galoppo si avviò, quand'ecco piombarglisi addosso un folto manipolo di soldati bresciani, che circondatolo, e afferrata quindi la briglia del suo destriero e quindi le staffe, lui e i congiunti suoi e cinque ordinanze imprigionarono, dando campo ad una sesta di fuggire, e spedendo immantinente sul cavallo di uno de'prigionieri un messo loro ad Astorre per avvisarnelo. Quale effetto siffatto annunzio producesse nell'un campo e nell'altro non fa bisogno di aver militato per immaginarselo. Astorre imbaldanzi, e seco tutta la ghibellina superbia divampò con istrepito.

Cabrino, che il primo de Cremonesi udi la sventura, concertossi con Carlo Cavalcabo, che valorosamente erasi diportato, o fece sonare a raccolta. Rispettarono i Viscontei la ristretta falange, e non ne disturbarono la ritirata. Carlo mando ad Astorre parole di tregua, proponendogli di stabilir per confine tra le due popolazioni belligeranti il fiume Ollio, che egli come luogotenente di Ugolino promettea di non più ripassare, ov essi pure dal canto loro nol tentassero in nessun' punto; e stretto il patto, egli a Cremona coll' esercito di forse duecent' uomini decimato tornò: mentre Astorre, lieto di sì onorevole giornata e di si nobile preda, e ansioso di presentarla a Giovanni-Maria suo parente e signore, fatto per quella notte tradurre Ugo a Soncino con ordine che il di seguente nella rocca di Milano si trasferisse, egli pure nel giorno stesso a quella capitale si avviò, lentamente seguito dalla sua soldatesca.

La prigionia di Ugolino e di Marsilio e Cesare Cavalcabò persuasero Carlo di aver diritto ad assumere egli l'esercizio della soyranità di Cremona e Viadana, e indussero l'esercito a riconoscerlo per suo capo, tanto più che vi avea mostrato intelligenza e coraggio. La sera del giorno 14 di dicembre, successivo alla infausta, ma non vergognosa battaglia di Manerbio, aveva egli ridotto sino a Robecco sulla destra riva dell'Ollio tutte le suc genti, e dato ai rispettivi capi gli ordini che stimò più opportuni per la distribuzione de' varii corpi nelle rocche e ville cui meglio convenivano, e soltanto la cavalleria per propria scorta serbando, con essa sull'imbrunir del giorno insieme a Cabrina in Gremona, ove l'avviso della convennta sospension di arme avea fatto precedere, quasi trionfalmente rientrò. Le liete grida del popolo e le mille fiaccole con che venne incontrato ed accolto, e che dai balconi di tutte le case la intera

notte splendettero, gli fecero agevolmente dimenticare la disgrazia dello zio e de' cugini, e finirono di risolverlo a dichiararsi egli stesso signore. Ma il Fondulo, che ad Ugolino rimaneva assezionato e sedele, nell'atto di partirsi da Carlo, che di riposo avea bisogno, e nel cuore del quale egli coll'acuto suo sguardo leggeva, così gli disse: « Abbiatevi dopo le « satiche di tanti giorni una notte serena e a tranquilla, che di nobili e di voi degui con-« sigli vi sia madre ed apportatrice, e che co anzi che spegnere nel vostro petto la piestosa memoria del signor nostro, magnaa nimo desiderio di lui vi riproduca, sì che « dimani tutti gli amici di quel grande, che o vostri amici pur sono, si accorgano di 44 aver giustamente locata la fede e speranza " loro nelle vostre virtà ». E sì dicendo partissi. Nè tranquilla nè serena passò quella lunga notte per Carlo, che, dalla coscienza del proprio dovere combattuto, dalla ambi-

zione stimolato, dal timor trattenuto, contrastò con sè medesimo, e di quanto eseguir. dovesse per lo suo meglio rimase gran pezza in forse. Ma la sete del regno, possentissima di tutte le assezioni, in lui prevalendo, ed ogni difficoltà affacciatasi facilmente sciogliendo, risolse di secondarla, e si acoinse con tutti i mezzi a soddisfarla. Al qual effetto, fatti chiamare a sè nella notte medesima alcuni cospicui cittadini, uffiziali dell'esercito, e capi ed abbati delle università mercantili, ed accaparratosi con ben acconce parole il voto loro, convocar fece pel mezzodi dell'imminente mattino la pubblica assemblea, invitata a provvedere alle necessità politiche della patria. Cabrino, cui pareva che le poche, ma gravi parole a Carlo dette poche ore dianzi avessero dovuto restare nel suo animo scolpite, non dubitò di soprassazione veruna, e all'ora assegnata giunse alla cattedrale, ove l'adunanza si raccoglieva; e tutte vi giunsero:

per la indicata ora le magistrature si civili che ecclesiastiche, e i possidenti ascritti alla patrimoniale congregazione, e i comandanti delle forze militari, e i giudici e notai componenti i collegi de giurisperiti, e i professori di scienze e lettere, e i trafficanti, e i capi d'ogni maniera d'artelici, dai quali il corpo commerciale rappresentavasi, quando parimenti Carlo affacciossi con piccolissimo corteggio, che dall'arciprete e tre canonici venne ricevuto alla porta, e accompagnato al presbiterio, dove lo accolse il Vescovo col rimanente de' prelati. Sedeva a que giorni sulla cattedra, stata tanto illustrata dai Sicardi e dai Luitprandi, Francesco de'Lanti, nobile pisano, uomo tutto all'onor della religione dedicato ed intento; e naturalmente timido, e degli intrighi di Corte del tutto ignaro. A lui, per antichi privilegi alla sua chiesa e dignità accordati, saïebbe appartenute parlare il primo, e que consigli annunciare che, proferiti

con fermezza di voce, e maestà di volto. quale in tai circostanze convien mostrare, avrebbero strascinato forse due terzi dell'assemblea. Ma contentatosi il Lanti di avere data la paterna benedizione à Carlo ed a tutta la raccolta comitiva, ed accompagnatolo alla distinta seggiola che presso un vôto trono erasi a lui preparata, ed assisosi egli pur sulla propria, Carlo, che bello era di persona, franco di portamento e di voce, e culto parlatore, ruppe tosto il silenzio, e così disse: « Niuno « ignora fra voi la crudele sciagura che nei 66 giorni scorsi ha colpito il magnanimo e 44 valoroso nostro comun signore Ugolino; la co quale non a lode ascriver si debbe de'nece mici che noi stavamo abbattendo, ma at-66 tribuirsi alla intrepidezza e generosità sua, « che per più prontamente condurre a ter-44 mine quel tremendo conslitto innavedutass mente cadde, quando men sel pensava. La 66 prigionia di lui, dalla quale chi sa quando

« potrà da noi riscattarsi, toglie alla Repub-66 blica nostra, ed alla famiglia dei Cavalcabo, « il capo loro, mentre e la famiglia dei Ca-« valcabò, come suprema delle guelse in Lom-« bardia, e la Cremonese Repubblica, come " principal baloardo de' Guelfi, abbisognano « più che mai di chi le regga e conduca. Se a insieme ad Ugolino caduti non fossero Mar-" silio e Cesare, certo è che ad uno di essi, o a quell'uno di essi che sosse rimasto libero, 44 la successione di Ugolino spettata sarebbe; a ma nè di verun di loro possiamo disporre, « in egual prigionia strascinati, la quale del 66 pari procurerem di abbreviare con tutti quei mezzi che ci si possano, giusta i pubblici " diritti, offerire. Intanto un sì pregiudicie-« vole vôto è forza riempire; anzi si ebbe a riempire immantinente sul medesimo campo di battaglia, ove dalla mia qualità " di nipote di Ugolino, e di figliuolo del fia gliuol di Guglielmo, stato esso pure signor

« di Cremona, e dall'assentimento di tutti i co prodi miei commilitoni, venni io ad Ugo-« lino sostituito. Tuttavia, perchè il libero « esercizio della sovranità vuol essere dalla « general volontà della repubblica accordato « e riconosciuto, voi saggi, possenti e a me « carissimi concittadini ho io qui oggi raccolto, acciò vi piaccia sopra sì importante « oggetto ciò che più giova al comune intece resse deliberare e risolvere ». Finì Carlo questo breve discorso volgendo gli occhi sopra coloro del suffragio de'quali erasi poc'anzi assicurato. Francesco Bombeccari intanto, che di Ugolino e della città era cancelliere, le parole da lui recitate scriveva, e quelle pure che gli altri dissero di mano in mano più o meno esattamente con la veloce sua penna registrava. Molte voci sursero che tutte concordi Carlo proclamarono successor di Ugolino; ma Francesco Zuffoni, pretor di Cremona, ed úomo rigidissimo ove di pubblica o privata

ragion si trattasse, alzatosi fieramente dalla sua sedia: « Che schiamazzi son questi? gridò. « Che maniera di deliberare e di risolvere? 66 Sono voci spontanee di libero cittadino co quelle che ascolto, ovvero dal fanatismo, ce per non dire 'dall' oro o dalla vile adulaca zione, dettate? Qual diritto abbiam noi, che Ugolino scegliemmo in Signore, e che a di Ugolino ci protestiamo per ogni titol 66 contenti, lui ora, perchè in onorata e giusta « guerra è caduto prigione, dichiarar decaduto dalla curule sua sede, e un successor a nominargli? Il solo proporre cotal cangiamento è un atto di ribellione e di perfidia. & È egli morto Ugolino perchè è prigionie-4 ro? Mandisi pel suo riscatto, e tutto si tenti acciò ne venga restituito. Nè cosa può esservi a noi più facile, perocchè appunto e per trovarselo in poter suo può il Duca di « Milano stringere seco lui prontamente quei. " patti e convenzioni che i due sovrani giudicheranno convenir meglio ai loro rispet-« tivi interessi, e quindi renderci il Signor « nostro assai più sollecitamente che altri non « crede. Intanto una reggenza può farne le « veci, siccome più volte in simili casi si è a da noi praticato: locchè debbe ad ogni conest' uomo miglior partito parere che " l'odiosa taccia di ribelle e di perfido incorrere ». Fremette Carlo in udire quell'imperterrito magistrato, cui dall'un dei lati faceano plauso i Pallavicini, i Ponzoni, e tutti gli occulti aderenti della contraria fazione; ma si alzarono dagli altri lati urli tanto rumorosi e insultanti, e nuove grida in favore di Carlo, che Leonardo Sommo, uomo accreditatissimo presso tutti, e vero amico della patria e di quanti la componevano, dato segno di voler parlare, ottenne non senza stento che quel baccano cessasse, e rivoltosi a Carlo così parlò: « Perchè gl'intervalli che talor si « frappongono tra due regnanti, mentre l'un

« cessa e l'altro succede, sogliono sempre riu-« scir perniciosi alla cosa pubblica; perchè sif-« fatta pernice non sopravvenga a noi, che il « signor nostro sgraziatamente, benchè proba-66 bilmente per poco tempo, come giova sperare, « perdemmo; perchè la somma delle pubbliche « e private nostre ragioni sta per ora confi-« data nella possanza, nelle aderenze e nel « senno della illustre famiglia nostra dei Ca-« valcabò: io, la cui voce (e mi compiaccio a di ricordarlo) tanto in questo medesimo « luogo, quindici mesi ora sono, contribuì alla elezion di Ugolino; io, che il valor " militare di Carlo posso per oculare testimonianza manifestare; io, che nella mitezza « del suo animo e nelle doti del suo inge-« gno, a tutti noi note, giustamente confido, « non trovo difficoltà veruna a surrogar lui conella sede di Ugolino, e fin che Ugolino « ci manchi, ed a riconoscerlo interinal-" mente per signor nostro, e la mia sede giu-

66 rargli, purché egli alla sua verso Ugolino 66 non manchi, tosto che sia da suoi lacci 66 prosciolto. Chi ne' termini della mia propo-66 sizione il bene e il salvamento e l'onore « della Repubblica nostra ritrova, degnisi al-« zare la destra mano ». E sì dicendo, alzandola egli, quasi interamente si alzarono le destre di tutti i congregati, e il Bombeccari pubblico Atto ne stese. Carlo, che la nomina di assoluto signore si vide rapita da sì universale consenso, e che ad esserlo realmente vide che sol da lui dipendeva, rispinto nelle più profonde latebre del cuore il vero suo sentimento, e fatto ilare e sereno nel volto, alzossi dalla sua seggiola, e sul vicin trono ascese, e di là questi accenti rispose: « Io dunque per voler vostro, « o concittadini, questo trono a nome di " Ugolino mio zio, e per Ugolino, e sino « al ritorno di lui, tengo e custodisco sin « da questo momento; e quanto egli fin qui

" nella civile amministrazione ordinò e di-« spose confermo ed accetto, e il suo pri-« vato Consiglio di Stato a mia guida e lume a ed assistenza richiamo. A lui, reduce dalla co prigionia, donde con ogni mia possa tenterò 66 levarlo al più presto, renderò incolume ed onorato questo medesimo trono, e mi terrò 66 felice se alla felicità pubblica potrò intanto contribuire ». Vivissimi applausi alzaronsi a cotai veci, e il Vescovo intonò tosto l'inno di grazie all' Altissimo. Intanto gli araldi annunciarono per tutta la città, e partirono per la provincia tutta ad annunciare, come Carlo Cavalcabo fatto era signor di Cremona in luogo di Ugolino, e sino alla liberazione di lui, e grandissime feste in ogni parte ne vennero fatte.

Ma Cabrino Fondulo, poi che tutti i cortigiani si furon partiti, rimastosi finalmente solo con Carlo, del quale amava le molte belle qualità, ma conosceva l'intimo orgo-

glio, approfittando della far, igliar confidenza che seco avea, e preso il tono franco ed ingenuo di un capitano di oltre trent'anni di età che conversa con un giovine di ventiquattro: .. Or via, gli disse, pensate alle so-4-lenni promesse che voi pronunciaste; manci date tosto a Giovan-Maria acciò renda Ugo-66 lino; offeritegli danaro, alleanza, o alcuna ce parte di que'nostri lontani confini che noi sappiamo stargli a cuore, e che non sono 4 assolutamente necessarii alla sicurezza dello Stato nostro, e giustificate così la general confidenza che si ha della lealtà vostra 22. Sorrise Carlo di un sorriso maligno queste parole ascoltando, e leggiermente battendo la sua mano sulla destra spalla a Cabrino: ce Credi tu dunque, rispose, che io sia della mia buona fortuna si trascurato e nemico r per volermene si tosto e da me medesimo à allontanare? Ben povero politico sei se « così credi. Se una propizia combinazione

» di cose sa esse capo del mio casato e « della Cremonese Repubblica me, cui so-66 prastavano non solo Ugolino, ma sì pure ca Marsilio e Cesare, e se codeste combi-« nazioni, come da sapientissimi teologi ho co udito dire, lungi dall'essere opera di un-« cieco caso, son anzi dono e volontà di « Colui che tutte le cose di quaggiù dispone « e governa, ben mi parrebbe di farmi ce reo di nefanda ingratitudine verso Dio, co che me sì inaspettatamente a sì alta cima condusse, quand' io da per me stesso la co mia discesa ne affrettassi. Signor sono, e signore vuo' rimanermi; nè credo che Giovan-« Maria vorrà sì presto sciogliere Ugolino e a gli altri dalle catene per accrescere il nua mero de suoi avversarii; che se ciò pur a facesse, locchè ripeto che impossibil mi. pare, non so in tal caso qual esser do-" vesse il miglior per mio partito ". - " Quale? replieò Cabrino: potreste forse ignorarlo?

" Nol dichiaraste all' assemblea? Non ne assumeste l'obbligazione? » - « No, no, soggiunse Carlo; non tutte le promesse si a fanno con animo di mantenerle; nè quelloce che è dovere ed obbligo nell' nomo pri-« vato può esserlo sempre del pari nel rea gnante. Insegnami, Cabrino, a guerreggiare, ce chè te qual maestro nell'esercizio dell'armi rispetto e conosco, ma non mi istruir di co politica. Savio divisamento fu quello del Sommo di proporre l'interinalità del mio dominio sino alla liberazion di Ugolino, e perocchè le proteste di quel pazzo dello « Zaffoni tendevano a rispingerci tutti nella anarchia; e savia simulazione esser dovette la mia nell'accettare ed aggradire ce quel patto; ma so io come vada osservato, e saprò io raffreddare la calda fanca tasia del Pretore. Serbami tu la tua fede. come son certo che mi fia serbata dal se Sommo, dal Mariani, e da tutti i capi sì CAB. F. T. I.

dell' esercito che delle corporazioni, e la-46 scia a me del resto la cura ». E sì di→ cendo, battutagli di nuovo famigliarmente la mano sopra la spalla, nell'interno de' suoi gabinetti passò. Cabrino, allettato per una parte da quelle dimostrazioni di affetto e di fiducia, atterrito per l'altra da si neri principii, ch'egli aveva altre volte appreso in altre piccole Corti d'Italia, e segnatamente in quella dell'Appiano, ritirossi fremendo alla sua casa, e cominciò a sentir vergogna di sè, e tutta notte andò ripetendosi: « Sarò io stru-46 mento della costui tirannia? Servirò io codesto malvagio, all'ambizion del quale « nè la pubblica maestà, nè la ragion delle ce genti, ne i più santi vincoli di parentela 66 bastano a por freno? Trista necessità delle « umane cose, che i popoli astringe a darsi co un signore, e gli nomini naturalmente liberi ad ubbidire a chi le più volte nè uba bidienza ne amore sa meritarsi, sarai tu « eterna fra noi? Non si potrà più surrose garti quella magistratura o de' confalonieri 66 o de' consoli o de'podestà, che, guidata e 46 retta da leggi prestabilite, ha per più secoli « mantenuto lo splendore della Repubblica 6 nostra, e servati i diritti di tutti? E se « questo riparo è ora impossibile, non vi avrà egli altro riparo al mal che ci pre-46 me, o almen che minaccia? Non avvi che Carlo che meriti d'essere il preseri-42 to ? 25. Assorto quindi in profondissima meditazione, în cui frammettevasi una lontana e cupa voce che dall' imo del cuore gli diceva essere egli assai più degno di Carlo, ed una spesso rinascente pietà del misero Ugolino sì obbrobriosamente abbandonato e negletto da chi meno il dovea, non prima potè chiudere gli occhi ad un breve sonno, che la vicina campana della chiesa di San-Vincenzo il nuovo giorno annunziasse, il quale, e più altri in appresso, tacitamente e

senza uscir mai delle sue camere, svogliato ed infermiccio annunciandosi, alla sua famiglia passò.

Intanto Carlo, dai fidi suoi contornato, e dalla comun riverenza fatto sicuro, attese con ogni maniera di avvedimento ad assicurarsi il dominio, accarezzando egli dotto i dotti, egli nobilissimo i nobili, egli buon combattente i soldati, egli leggiadro di figura e di voce gli uomini del popolo, e le femmine d'ogni condizione, che lui proclamavano il più amabile di tutti i Cremonesi. E perchè a que giorni ricorrevano le feste del santissimo Natale di Cristo, e poco dopo il primo giorno del novell'anno, Carlo volle con mille sorta di pompe render lieti que' giorni, frequentando il maggior tempio, regalando gli amici, onorando il Clero, e balli e divertimenti impartendo alla moltitudine, che lietissima se ne mostrava. In quella stessa occasione corsero fra le mani di tutti i bei versi italiani chi egli avea scritti poc'anzi a Bartolomea da Matugliano gentildonna bolognese, della quale invaghito si era un anno prima, trovandosi per lo zio ambasciadore in Bologna; e quelli parimente, che in nome di essa gli vennero di colà riscontrati: i quali appartenendo alla culla della italiana poesia presso le popolazioni lombarde onorano sommamente i felici ingegni che li dettarono (1). Laonde il nome di Carlo suonava lodato nella bocca del popolo, e appena osavasi della sua ingratitudine verso lo zio mover querela nei piecoli e vigilati croc-

<sup>(1)</sup> Questi versi copiò in Bologna Lorenzo Legati medico e letterato cremonese da un codice membranaeco che fu
già di Giovanni II Bentivoglio, e allora
era posseduto dal dotto Ovidio Montalbani. L'Arisi li pubblicò nelprimo volume del
la Cremona Literata alle pag. 210 e seguenti.

ehi degli amici di Ugolino. Nell'animo dei quali volendo Carlo insinuare il timore (giacchè l'amor non poteva) trovò indi a poco il modo di conseguir questo intento, e di soddisfare al tempo stesso alla sua privata vendetta: imperocche, fatto da alcuni nomini dell'Isola Dovarese e di quella di Pescarolo accusar lo Zaffoni di aver intavolata con essi e con Orlando Pallavicino una congiura tendente a tradir lui, e ad introdurre in Cremona l'esercito del Visconti, fece verso la metà di gennaio del 1405 pubblicamente decapitare fuori di porta Mosa il pretore, e al tempo stesso al patibol sospendere più altri di minor condizione accusati di complicità (1). Così mescendo gli artifizi dell' accortezza al terror della forza riuscì Carlo a soggiogar tutti gli animi, e i più riottosi sforzò a starsi cheti e tacere. Tra questi principalissimo vide egli es-

<sup>(1)</sup> Arisi, Pretor. Series., p. 23, e Cavitello.

sere Cabrin Fondulo, ch'egli stesso non avrebbe voluto aver per nemico, e che conobbe essere necessario di cattivarsi a qualunque costo. La fiera indole di Cabrino, la estimazione e l'affetto che a lui professavan le truppe, la parentela che stava per contrarre colla possente famiglia de Rossi di San-Secondo, di cui gli era stata promessa una donzella, e i servigi che alla sua Casa avea reso, persuasero Carlo ad usar seco tutt'altri modi di quelli che avrebbe con altri adoperato. Risolse pertanto di andar egli stesso a visitarlo, acciò il mondo vedesse quanto pregio egli pur ne facea, e lui di questa benignità laudasse. Recatosi quindi con nobile corteggio al palazzo di Fondulo, il trovò seduto dinanzi a piccol fuoco nell'angolo del cammino, che stava conversando con i due suoi cugini, Costanzo già divenuto canonico della Chiesa eremonese de Fondulo de' Fonduli uffiziale di cavalleria, e con Maffeo de' Mori suo famigliarissimo amico, ed

uffiziale egli pure di gran coraggio. L'inaspettata presenza del principe sorprese quel piccolo crocchio, che per riverenza di lui ritirossi coi cortigiani di Carlo nell'attigua sala; ma lo scaltro Maffeo, non si fidando di quella apparenza di amicizia e di cui dubitava non potere esser capace l'animo del Cavalcabò. recossi furtivamente per altra parte in un gabinetto, la cui porta dinanzi al cammino era posta, e dalle fessure di essa, perocchè vecchia era e grossamente dipinta, gli occhi sopra Carlo fisso, temendo non forse il sospettoso signore sull'inerme e solo Cabrino proditoriamente infierisse, giaechè di sissatte malvagità la storia di que tempi sapeva essere doviziosa. Ma Carlo, che senza dubbio non avrebbe voluto avere un tal suddito, amichevolmente abbracciato Cabrino, e fattolo seder tosto, e assisosi al fianco suo, e degl' incomodi di sua salute con molta ansietà ricercandolo ed ammonendolo, convinse, tanto il presente e titubante

Cabrino quanto il nascosto Maffeo, che nessun reo disegno covasse. Dopo molte gentili parole dall'uno e dall'altro di que'Grandi non senza ingenuità proferite, Carlo il seguente discorso gli tenne: 44 Io ho troppe ragioni per e credere, mio buon amico, che tu que'sen-44 timenti di assoluta signoria che ho nodriti 66 in mio cuore, e a te con ischiettezza ma-66 nisestati, non approvasti, anzi come indegni « di animo leale e giusto debbi aver biasi-66 mato, e me ne convince questa tua stessa e malattia simulata, colla quale vai la tua se lontananza da me iscusando e giustificando. 66 Ed io stesso per un lato non so dartene 66 torto, perocchè ciò mostra la fede integra e che ad Ugolino conservi; ma dall'altro lato 4 mi giova convincerti dell'error tuo. Chi è egli in fatto codesto Ugolino? e quali onori « e yantaggi ne hai tu sin qui ottenuto? Lo se chiamerai tu capitano eccellente? ma quando 66 il fu mai? Avrebb'egli cacciati venti mesi

u fa da Casalmaggiore e da Pozzo Baronzio, " ov'eransi ben trincierati, i Ghibellini, senza si il valor tuo, e il soccorso della nostra facione de' Maltraversi capitanata allora da c. Giovan Sommo? Avrebb'egli occupato il castello e le minori rocche di questa stessa cc città, se l'alto tuo credito presso i nemici co non vi avesse contribuito? E nella stessa co ultima giornata di Manerbio si sarebbe egli « esposto con tanta imprudenza a cader negli aguati, ed a rovinar sè e i suoi, se l'arte della guerra sapesse? Nè qual buono e leal 66 principe l'onorerai, quando ti risovvenga che appena investito dal comune assenso dei a Guelfi di Lombardia del supremo comando, « e fintamente riconciliatosi con Giovanni « Ponzone, suo emulo, lo fece ultimamente « morir di veleno; e che nella passata pri-« mavera accogliendo in Cremona, giusta i a patti della brieve tregua che coi Visconti segnò pi nostri Ghibellini fuorasciti, con

" promessa di rimetterli nel possesso de'beni ce loro, molti ne fece crudelmente perire sì di « ferro che di veleno, e i Gadi e i Picenardi ce fra gli altri, e quattro fratelli Oldoini, e due ce Sfondrati, e Pier Cavuzio, e Giovan Pace varo, ed altri, mandando persin l'Aliprando alla villa di Vidiceto ad uccidervi Giovanni ca Amati, che ritirato e tranquillo vi stava (1). « Della durezza, con che trattò sino ad ora ce tutta la famiglia nostra, nulla dirò, perocce chè tu debbi averla osservata così a Viaca dana come in Cremona ed altrove, e cerce tamente puoi rilevarlo, se non dal gaudio, calmeno dalla indifferenza con che tutti i « Cavalcabò ricevettero la notizia della sua co prigionia. Ma tu, Cabrino, tu che tanto hai a fatto per lui, che il suo dominio col tuo valore hai consolidato, che tutte le rocche 66 sì della città come della provincia gli hai

<sup>(1)</sup> Campi, Cavitello, ed altri.

« conquistate, che ne hai finora ottenuto? « Quai premii? Quai distinzioni? So che tu a non vi pretendevi; conosco la tua generoce sità, la grandezza del tuo animo, la leale " amicizia che ad Ugolino, e quindi a tutti " i Cavalcabò, ti piace professare; ma ciò che « il meritevole subalterno non vuole nè sa desiderare e richiedere, debbe il savio prin-« cipe sapere e volere offerire e concedere. " Tutto ciò premesso, mio prode Fondulo, « tu sei troppo assenuato per non vedere con « quanta giustizia io mi creda in diritto di conservarmi la signoria da Ugolino perdu-« ta, e abbastanza amico mi sei per non ac-« cettare dalle mie mani il tenue dono della « rocca di Macastorna, che su già di Lu-« chino Visconte figliuolo di Bernabo, e dai « Visconti arbitrariamente concessa ai Bevi-66 lacqua, e che ora rimane occupata dalle " armi di Gio. Vignati signor di Lodi, che « è pronto a rimetterla a chi si presenterà " d'ordin mio a riceverla ».

Molti e fra loro discordi sentimenti questo artifizioso discorso di Carlo produsse nell'animo di Cabrino, il quale rimase alcun poco titubante ed incerto a rispondere. Finalmente, guasi da una rapida, ma profonda meditazione ispirato, così gli disse: « I consigli e « le offerte del mio signore, io come lezioni « c. comandi con vivissima gratitudine accetto; ad nomo nodrito e cresciuto sempre " fra l'armi, com'io mi sono, al certo mal es note e quasi strane riescono le sottigliezze « della scienza politica; ma tu che me nella « guerra onori del nome di maestro, tu a « me della difficile arte del regnare più assai che maestro, modello ti fai: e quindi a riconoscentissimo e a te divoto senz'altro ce dir mi professo ». Piacque a Carlo la risposta di Cabrino, e presolo per la mano: « Ciò, disse, mi aspettava da te, e ne sono « lietissimo. E di questa mia vera soddisfa-« zione voglio che ti sia caparra la notizia. che spero doverti essere gradita, e che 46 non altri sinora conosce, delle future mie co nozze colla figlia del Vignati, testè mence zionato, l'alleanza del quale tu scorgi to-« sto quanto ci debba giovare. Ma e tu; « Cabrino, quand' è che impalmi la nipote a del Rossi? Sollecitati, e sia, come nell'armi, 66 così negli amori coniugali, felice! 29 --« Se tu il consenti, Cabrino rispose, io la condurrò nelle prossime feste di Pasqua, « potendosi in questo frattempo e alla mice gliore mia sanità provvedere, e il castello " di Macastorna, da te si liberalmente ce-« dutomi, all'uopo apprestare ». - « Ed " io, soggiunse Carlo, non prima delle fe-« ste di Pentecoste mi sposcrò alla Vignati, ce giusta le prese intelligenze. Disponiti dun-« que a partir quanto più presto puoi per Macastorna, che sai quanto sia importante cc il tenerla, e conta sulla mia benevolenza ». Rizzossi così dicendo; e Cabrino, tirata la

funicella del campanello, entrar fece i suoi parenti e famigliari, acciò onorassero Carlo e il suo nobil corteggio, che egli stesso sino alla porta della strada volle ad ogni modo accompagnare.

Il contegno e le parole di Carlo ridestarono in cuor di Cabrino quel cupo desiderio di dominio che di tratto in tratto il pungeva, e ch'egli non aveva ascoltato pressochè mai, fuorchè allora che a vendicare le ingiurie fatte alla sua famiglia ed a sè gli serviva di stimolo. « Costui, diceva egli co' suoi più ce intimi, sciogliendomi della fede ad Ugolino « dovuta, e il suo cuor palesandomi, finisce a di persuadermi unico e vero diritto quag-66 giù quello essere soltanto del forte, siccome ci è pur manifesto dalla attual conce dizione della ragion pubblica di quasi tutti ce i paesi d' Italia, non che lombardi; e 46 saggio ed esimio aversi a considerar sopra « gli altri quel forte che più degli altri sa « esserlo e tal serbarsi, E ch' ei non abbia 66 parlato a' sordi sarà forse utile dimostrar-46 gli 29. Il cugin Fondulo e il Moro siffatta riflessione collaudarono, e tanto più vera disse Maffeo essere la sentenza di Cabrino, quanto maggior fosse la celebrità di quel forte. 4 Nel qual caso, continuò egli, chi 66 più celebre di te fra i Lombardi? E quindi 66 chi all'uopo potrebb'esser più forte? Forse e che la tua famiglia può dirsi men nobile « di qualunque altra regnante ora in Italia? Forse che le tue militari prodezze cedono al paragone dell'altrui valore, ove non si 66 computi il numero, la circostanza, la cieca " fortuna di alcuno? " Ma il dabbene Costanzo, cugin di Cabrino, interruppe il parlar di Maffeo, e: « Non irritare, gli disse, « con le lusinghe dell'amicizia un animo già « dai proprii sentimenti agitato e commosso; a non istrascinarlo verso uno scopo che non « solo potrebb'essere iniquo, ma anche pieno

" di pericoli, di sangue e di delitti, e nè ce ancora esser certo. Nè te alletti, o cugino, ce un'altezza di grado cui senza gravissima « colpa non potresti per avventura giungere; ce e alle seducenti speranze dell'ambizione, 66,0 alle insidiose lusinghe di chi per troppo camore ti adula, siecome fanno il fratel « mio Fondulo, e l'amico nostro Maffeo, 66 sappi resistere. Se ai giudizii imperserutace bili della Provvidenza piacerà che tu dice venga reggitore di popoli, e signore di attendi che ella l'occasion te ne offra. Forte ce celebre sei ma non cessare di esser ce giusto e prudente 22. Si riscosse Cabrino a cotai voci, e abbracciato il suo buon cugino, gli disse: 4 Io ti son grato, o canoa nico, che me quasi vacillante sostieni, e es nel sentiero riserbi della equità, ond'io tentato era di deviare; ben parli, e da 64 par tuo, e ad uomo che il yero ama so-66 pra ogni cosa. Di me la Provvidenza a

ce piacer suo disponga: mentr'io nè dai doce veri del mio stato, nè dal proseguimento ce de'domestici affari mi dipartirò ».

La sera dello stesso giorno uscì Cabrino della sua casa, e dopo aver presa piccola parte ne' strepiti carneváleschi della moltitudine fu alle stanze di Carlo, ove un lieto ballo, ravvivato dalla presenza delle più belle donne, ed un lauto convito, spargevanol'obblio delle passate e presenti sciagure, ed in allegre forme atteggiavano i volti pur di coloro in petto ai quali fremeva nascostamente il rancore e il dispetto. A tutti ricomparve caro il Fondulo, è da tutti venne congratulato e per la riavuta salute e per le prossime nozze, e tutti, anche per imitar Carlo che lui sopra gli altri mostrava di onorare, lo accarezzarono. Finiti indi a pochi di i bagordi carnascialeschi, egli mandò il cugin suo Fondulo, con assenso di Carlo, a Parma, acciò nel di convenuto a suo nome

desse la mano a Giustina Rossi, (1) indi a lui la guidasse, mentr' egli al castello di Macastorna si avviò con una grossa squadra de'suoi cavalieri.

Potentissima era già da più secoli in Parma ed in Piacenza la illustre casa de' conti Rossi signori di San-Secondo; e all'epoca di cui parliamo, Pietro zio di Giustina ne divideva ancora l'impero con Ottone Terzi, parmigiano esso pure, come quelli che ivi eran capi della fazione de' Guelfi contro i Pallavicini, i Landi, gli Scotti, e quei di Coreggio, che il contrario partito de' Ghibellini, allora inseriore e perdente, in quelle parti reggevano. Ben è vero che costoro tenevano chi Busseto, chi Bobbio, chi altre più o meno gagliarde posizioni: imperocchè la mania di quelle due fazioni inferociva più che giammai per tutta Italia. Ma quella de'Guelfi trionsava

<sup>(1)</sup> Fiammeni, Castell. p. 211.

in moltissimi luoghi, e tanto più forte erasi resa quanto più estese erano le guerre nelle quali la Casa de' Visconti trovavasi avvolta per difesa di quelle porzioni del poc'anzi tant' ampio dominio che i Firentini e il Carrarese ed altri tentavan rapirle. Cabrino quindi, benche spogliato di parte non piccola de'suoi beni di Soncino, ove i Chibellini Barbo, da Orlando Pallavieino protetti, di nuovo fieramente regnavano, ricco però di altri fondi nell'agro cremonese giacenti, e di castrensi prede impinguato, investito di alto grado nella milizia cremonese, e, quel che è più, decantato in tutta l'alta Italia per forza di senno e di braccio, diventava un parente desiderabile per ogni principal partigiano cui stesse fitto nell'animo lo stimolo di maggiormente ingrandire.

Fin dai tempi in cui la Cremonese Repubblica i suoi confini estendeva in vasta parte di quegli escellenti terreni che giacciono sulla

riva destra del regal fiume Po, e sulla sinistra della riviera dell'Oglio, e che le/cento deliziosissime ville che ivi sorgono ubbidivano non meno al vescovo di Cremona per le cose di religione che alla podestà secolare per le civili, parecchi tra i più agiati cittadini di essa avevano colà trapiantato in tutto o in parte le famiglie loro, ovvero essendovi ab antiquo, precipui possidenti trovarono più conveniente il venir essi a Gremona, onde, mercè gli agi di che forniti erano, esercitarvi que' pubblici ufficii e quella autorità guadagnarsi che nelle ben ordinate aristocrazie soglionsi ai principali contribuenti offerire. Tra questi principalissima era la stirpe de' Pallavicini, antichi signori di Busseto, e di un ampio tenere ivi circostante, che oggi pure Stato-Pallavicino si appella; i quali, trasferitisi a Cremona ed a Parma, e di là a Milano, a Genova, mantengonsi dappertutto in quello splendor di ricchezze e di costumi

che dalla comune de' loro eguali serve a distinguerli. Tra i primi vogliam ricordare i Meli, che poi Meli-Lupi a cagione di ereditarii diritti vennero detti, i quali, di Soragna divenuti signori, la dignità conseguirono dappoi di principi del Romano Impero; ed i Cavazzi, o Gavazzi come più tardi si dissero, che dopo aver acquistati nel Piacentino latissimi fondi, la villa della Somaglia ivi rimpetto, ma su quel di Lodi, comperarono, per cui sì gli uni che gli altri vennero e vengono comunemente denominati signori di Soragna e signori della Somaglia (1), senz' altro cenno delle cognominazioni di Meli-Lupi e di Gavazzi, e senza che al-

<sup>(1)</sup> Il castello di Somaglia è nella provincia di Lodi, verso il Po, quattro miglia distante da Codogno. L'illustre famiglia, che da lui si denomina, risiede in Milano.

cun ricordi che gli avi loro Cremonesi furono, ed in Cremona ad esser grandi impararono. Questa famiglia mi è piaciuto rammentare fra le altre, per aver io a parlarne di proposito più avanti.

Presi gli opportuni concerti, Fondulo de' Fonduli, cugino e ambasciador di Cabrino, fatti a sè precedere parecchi corrieri, con solenne cavalcata entrò in Parma, e al palazzo de'Rossi discese, ove tutto era disposto a degnamente accoglierlo. Padrin delle nozze su Ottone Terzi signore di Parma insieme al Rossi, e di Cabrino sincerissimo ammiratore ed amico. La leggiadrissima Giustina diede la destra a Fondulo, che per Cabrin la accettò, e del maritale anello fregiò, e fu essa del successivo magnifico convito, e delle danze che tutta notte durarono, principale e da tutti encomiato e riverito ornamento. La mattina del di seguente, in cui la terza festa di Pasqua correva, dopo aver udita la messa che dell'anello si dice, Giustina dallo zio e da distintissimo codazzo di cavalieri e dame seguita, usci di Parma, e verso il Po dirizzossi, ove un vaghissimo bucintoro di purpurea tenda militarmente coperto la aspettava, che di molte ben adorne barchette popolate de famigliari di Cabrino, di donzelle, di paggi e di soldati vi era principalmente seortato.

Intanto Cabrino, fatto venir di Cremona un grosso numero di abili artefici e manovali, tutta la quaresima al suo nuovo castello li tenne, non solamente per abbellirne gli interni appartamenti, ma sì pure per fortificarlo con ridotti e bastie, giusta la più recente architettura, che il nuovo genere di armi da gitto modernamente introdotto rendea necessaria. Le stanze che alla sposa avea destinate furon le prime a disporsi, quali di pelli colorate e dorate, come usava a quei tempi, riceamente coperte, quali adorne di

lisci e lucidi stucchi, quali di vaghissime figure intrecciate con bizzarre ghirlande, che Polidoro Casella egregio pittor Cremonese vi disegnò. Qui eran seggiole a bracciuoli delle medesime ricche pelli vestite che le pareti coprivano, indorate e colorite con bella corrispondenza al rimanente della stanza, e coi cuscini di velluto o d'altre egrege stoffe di broccato o di seta; per tutto magnificenza, buon gusto e leggiadria di mobili ed utensili d'ogni maniera. Le altre stanze che a sè medesimo, e all'alloggiamento de parenti ed amici preparò, non erano meno ricche, ma di gusto più castigato e severo. Il rimanente, che a' suoi ministri e famigliari dovea servire, non d'altro potea lodarsi che di solidità e di comodo, ma tutto vi era tuttora antico e pesante, e di vecchi arnesi composto. Un quartiere per cento cavalli vi aveva allestito, cui poteva egli stesso da una segreta soala agevolmente discendere. Le quali

cose tutte, compresi gli accessorii indispensabili e consueti, costituivano la casa di lui; ma nel restante ricinto del castello, ove molte case sorgevano dai natii del luogo abitate, altri quartieri per la soldatesca aveva innalzati, varie batterie di spingarde e moschettoni munite, la circostante fossa approfondata e di maggior volume d'acqua, che dall'Adda traeva, arricchita, e le porte con lastre di ferro intonacate, e i ponti levatoi non soltanto duplicati, ma con ingegnosi magisteri a forza di caruccole e di manubrii resi facilissimi a maneggiarsi senza verun cigolio nè stridore. Oltre a sei mesi però durarono codesti lavori, che al piacer della forza e non a quello dell'amore diretti erano, mentre gli altri al terminare della quadragesima già erano in pronto. Tra i coloni di Macastorna, divenuti suoi vassalli, e i terrieri del vicino Castelnuovo, donde l'Adda traboccava nel Po, e quelli di Corno giovine e di Meleto, soggetti alla si-

gnoria di Lodi (non senza che il Vignati assentisse, il quale in quel frattempo anche di Piacenza si era fatto signore insiem col. Terzi) avea scelto Cabrino sei probi uomini che suoi consiglieri chiamò, sei valenti giovani che onorò del titolo di suoi famigliari, sei damigelle per la sposa sua, e dodici paggi che l'interno servigio delle suè camere e di quelle di Giustina si dividevano sotto la disciplina di Maffeo de' Mori, da lui creato suo maggiordomo, suo primo capitano, e suo vero e leal confidente: perocchè già da oltre dieci anni indivisibil compagno lo ebbe, e a mille prove avea posto così la sua fede come il valore, e sicurissimo era di lui; siccome di Cabrino, che più come amico che come signore amava, sicurissimo era Maffeo.

La mattina della terza festa di Pasqua cominciava appena ad essere rallegrata dai vivissimi raggi del sol rimontante sull'orizzonte, quando Cabrino ricevette un corrier di Fondulo che del giugner suo con la sposa pel cammino prescrittogli, in quel giorno stesso e prima che annottasse, lo facea certo. Cabrin pertanto, e forse più di lui premuroso e diligente il Moro, tutti quegli ordini. diedero che in sì lieta occasione più convenienti sembrarono. La fama di quelle nozze e la ricorrenza delle feste pasquali gran moltitudine di persone avea tratte alla Macastorna. Nè vi mancavano ambasciadori così di Carlo Cavalcabò signor di Cremona come di Giovan Vignati signor di Lodi e Piacenza, che a nome dei rispettivi padroni doveano la sposa del prode Cabrino riverire e complimentare.

Poco più di tre ore mancavano all'imbrunir della sera, quando Cabrino uscì della rocca, vagamente ravvolto in azzurro manto di velluto, e con cappello rialzato da un lato con lucido fermaglio, e di candide piume pom-

poso, e dietro lui in non confuso disordine seguivano tutti i suoi famigliari, e primo tra essi il vecchio rettor della chiesa, indi numerosa turba di schiamazzante popolo. Suonavano a festa le campane, e cento nacchere e tamburelli e grossolane chitarre si udivano trimpellar d'ogni intorno. Tappeti ed arazzi pendevano da balconi, e vestivano i muri di tutte le case dinanzi alle quali passar doveva la comitiva, e dalla porta della rocca sino al lido, allora non più distante di un mezzo miglio, del finme Po, sfilavano a ben misurati intervalli i soldati di Cabrino, ch' ei volle servissero quel giorno a piedi, sì per la natura del servizio come per evitar ogni danno fra la curiosa e irreflessiva moltitudine. Una banda di giovani suonatori, quali con mandole di varie grandezze, quali con flauti e con trombe d'ogni qualità, lo precedevano, e di lietissimi concenti rimbombar facevano il sereno aere, che da più lati contro le saglienti

coste del fiume, e gli acuti angoli di lontani edifizii ripercotendo, quegli allegri frastuoni godea di ripetere. Tutto era moto, e giovialità sì nel castello come per l'ampio tratto dei circostanti terreni. Giunto appena Cabrino alla riva, gli venne mostrato che dall'opposta terra di Olza appunto allor distaccavasi il ben ordinato naviglio che a lui la bella Giustina portava: e com' nomo che sapeva a suo tempo esser gentile ed amabile, sali tosto un suo palischermo, da due eccellenti rematori guidato, e incontro alla sposa volò. Intanto da entrambi i lidi sino al ciclo salivano festose le grida de'spettatori, che i nomi degli sposi lungi trasmettevano sulle sonanti onde dell'Eridano. Giustina, cui dal Fondulo il vegnente Cabrino venne additato, verso lui rispettosamente rivolta, modesta il sogguardava, e di lui si compiacque. Ben tosto le volanti barchette si trovaron vicine, e Cabrino dal suo palischermo con ammirabil prontezza nel bu-

cintoro varcò, ove Giustina innanzi a lui genuflessa garbatissimamente rialzò, strinse al seno, e baciò in fronte; indi per la destra mano tenendola in piedi verso la terra alla quale eran diretti si tenne, quasi mostrando ai vassalli la signora loro. Discesero accolti dai principali e dalle comitive seguiti, in mezzo ai continuați clamori del popolo, de cortigiani e degli strumenti, e con bell'ordine, dal Moro anteriormente stabilito, al tempio del luogo avviaronsi, che tutto era di ricchi damaschi. di bei festoni a più colori, e di vaghissima luminara splendido e ricco. Ivi il rettore, pontificalmente vestito, agli sposi, sopra serici origlieri innanzi al maggior altare inginocchiati, la nuzial benedizione imparti, dopo la quale il solito inno di grazie al sommo Dator d'ogni bene venne dai cantori solennemente intonato. Usciti del tempio, quanta non fu la generale sorpresa in veggendo che sulla pubblica piazza si stavano tutt' intorno alle-

stendo le mense dai soldati di Cabrino, e che la tripudiante moltitudine su invitata a sedervi ed a godere della liberalità del signore! Imperocchè salumi, e carne di vitella e di buoi, e pane e vino vi furono a profusione imbanditi. Volle Cabrino che tutte le donne a quelle mense sedessero, e gli uomini stessero dietro loro, e si compiacque di girar due volte la piazza con la sua Giustina, acciò più diretti e speciosi le giungessero i complimenti e gli encomii, e per assicurarsi egli stesso così della esatta distribuzion de'suoi doni come del pubblico gaudio. Rientrato poi con tutto il suo corteggio nella rocca, e più stanze trascorse che da ben vestiti valletti erano custodite, in vasta sala passò al convitó disposta, la quale di alti specchi adorna e da moltissime faci, che in quelli si raddoppiavano, illuminata, offeriva all'occhio de'spettatori una magnifica scena. Ivi sorgeano le mense. coperte di vasi di finissima e ben dipinta

maiolica, da cui sporgevano o freschissimi fiori o sceltissime frutta, e ampolle e bicchieri di nitido cristallo vi erano simmetricamente collocati. Fatta sedere Giustina al sinistro suo fianco, e sedutosi egli, pose a sè vicino il ministro del Cavalcabò, e quello del Vignati a lei, dopo i quali i cortegiani da Parma venuti fece alla sua destra sedere, i suoi dall' altro lato, e il cugino suo Fondulo e Maffeo pose a sè dirimpetto nell'estremo luogo. La moglie di Giovanni Stanga, venuta col marito da Castelnuovo, e destinata per compagna e famigliare alla sposa, e la moglie di Maffeo, sedevano in mezzo alle due file laterali. Dodici paggi eleganti servivano i commensali, offerendo le squisite vivande e gli spiritosi liquori del sontuoso banchetto. Ma il maestoso: volto di Cabrino e la incantatrice bellezza di Giustina, che dalle rosse guance, dai nerissimi occhi, e dal porporino labbro spirava un misto meraviglioso di verecondia o di

vezzi, regnavano nella sala, ed ogni sguardo attraevano. Solo, in mezzo al comune giubilo, tacito sospirava Giacopino de Sanvitali. glovine Parmigiano, che il Rossi avea posto nel seguito della nipote, e di furtivi sguardi lei tratto tratto, che a lui mai non volse le ciglia, dardeggiava. E Cabrino, cui non issuggi quella inopportuna mestizia, due volte lo motteggiò, scusandosi egli che una forte emicrania dalla generale allegria lo distraesse. Vago e gentil giovine era il Sanvitali, e sulla avvenente Giustina avea sissato già da più mesi i suoi voti, nè forse di non piacer diffidava. Ma le ragioni di Stato, cui tutte cedono le particolari e private, le sue nascenti speranze avea troncate, e tolta a lui per sempre la desiata fanciulla. Giustina compassionava dentro di sè all'afflizione di Giacopino, ma non pari affanno sentiva, perchè appena avea cominciato a conoscerlo che si udi destinata a Cabrino, e fu di Cabrino a prima giunta sommamente paga e contenta.

La sera già era di ben due ore inoltrata quando gli sposi, lasciate le mense, ad un vicino porticato passarono, che ad uso di sala a ballo erasi convertito. Intanto la piazza e le strade tutte di Macastorna di accesi torchi lussureggiano, e il popolo satollo e baccante vi passeggia, non senza ripartirsi per varie tende e portici, ove parimenti a danzare invitano i varii stromenti. In questo frattempo sedevano anch'essi a copiosa mensa tutti i soldati e paggi di Cabrino, ch' ei volle partecipi della prosperità sua, come della comun gozzoviglia. Danzar non volle Cabrino, cui disdicevol sembrava alla gravità di novello principe il comporsi in cadenza, e misuratamente il suo corpo atteggiare, al cospetto de' vassalli, l'amor de quali sapea non poter mai dal rispetto disgiungersi; ma tutti a danzare animò, ed egli stesso la gentil Giustina pose in figura dapprima col cugino Fondulo, poscia coi due ministri del Cavalcabò e del Vignati, e per ultimo con uno del seguito di lei, che però il Sanvitali non era. Dopo di che, istruiti il Fondulo ed il Moro di ciò che far si doveva tanto per prolungar le allegrie nella notte e nel vegnente mattino, quanto per onorar gli ospiti, egli senza quasi che alcun si accorgesse nelle sue camere coll' amabil compagna si ritirò.

Già il lucido astro notturno, che gran parte di quella notte avea rallegrato, l'azzurro cammino cedeva alla rosseggiante aurora; quando il vigilante Maffeo, fatti da ogni parte i divertimenti cessare, avvisò il popolo che tuttavia nell'imminente giorno continuati sarebbero, e tutti al riposo invitò, alle varie camere del castello que' principali ospiti scorgendo ai quali era ivi disposto l'albergo. Da pochi, ma egregi sergenti secondato, si bene ogni cosa regolò e diresse, che in mezzo a tanta folla, e nella mancanza pur anco di alloggiamenti che a quella bastassero, nè un

sol delitte venne commesso, nè di una anche leggiere colpa gli giunse querela. La terza festa della divina risurrezione già era al mezzodi pervenuta, quando gli sposi, e con essi tutti i principali della rocca, si stranieri che natii, furono ad assistere al divin sagrifizio, che il Rettore con molta solennità celebrò, mentre pochi altri sacerdoti avevano prima da quest'obbligo sciolti i contadini e la plebe. E que' medesimi suoni, e quel tripudio, e quei pubblici pasti, e quelle danze, che il primo di rallegrarono, si videro nel secondo con piccola varietà ripetuti, e lasciarono negli animi di quanti ne furon partecipi altissima idea della prudenza e della liberalità di Cabrino. Nè meno magnifico riuscì il secondo convitto nuziale, cui gli eleganti versi greci di Sandrino Stradivario, e italici di Lodovico Zermignasi, entrambi Cremonesi (1) e del

<sup>(1)</sup> Arrisi, Crem. lit. T. II. GAB. F. T. I. 12

Fondulo partigiani ed amici, maggiormente abbellirono. Ma perchè troppo più gravi cose e di troppo maggior rilievo, che queste non sono, mi rimangono a dir di Cabrino, così, delle presenti allegrie tacendomi, le quali tutte col cessar della notte cessarono, e coll'onorevol commiato che la parmigiana comitiva il seguente giorno vi ebbe, finirono, di più importanti casi, che indi a poco sorvennero, anderò discorrendo.

## LIBRO QUARTO.

The state of the s

and the state of the state of NESSUNO ignora come a que' tempi miracol chiamavasi ogni naturale fenomeno, la cagion del quale nè sapevasi, nè sospettavasi, nè si volea pur indagare, perchè grandissima fede si amava avere ai prodigi. Ferma credenza già da gran tempo era sittà nell'animo di tutti, che la rocca di Macastorna fosse abitata dalle anime gemebonde di que tanti Ghibellini cremonesi che nell'assedio dell'anno 1270 vi furono trucidati; e i fuechi fatui, e il fosforico marciume de'salici, che sempre in quei grassi campi abbondarono, altro non erano a detta loro che apparizioni di quelle meschine anime; e il notturno sibilo di alcuni gorghi sì del Po che dell'Adda ivi costeggianti, dicevasi il gemer loro; e per ov-

viarne i funesti augurii mille superstiziose pratiche vi avevano voga, senza le quali il volgo (e in ciò tutti eran volgo) si sarebbe creduto esposto ad ogni sorta d'insuperabili sciagure. Poca fede prestava Cabrino a siffatte opinioni, l'error delle quali avea vinto in gran parte e mercè la primitiva educazion sua, e mercè le osservazioni da lui medesimo satte in più luoghi e in varie occasioni; ma nè del tutto però libero n'era, come colui che le cagioni di que' senomeni non ben conoscendo, temeva offendere la Divinità se altrimenti pensasse di quel che tutti pensavano. Più di lui la mente di codesti inganni aveva ingombra la giovinetta Giustina, che fra donne e da donne allevata ogni maraviglia facilmente credeva.

Non è quindi a stupirsi se piena la fantasia di codeste immagini, spesso da lunghi e reiterati discorsi della sciocca gente avvalorate e ribadite, sorgesse talora nell' uno o

nell'altro de'lieti sposi qualche sogno spaventevole che li perturbasse, e non solamente il resto della notte rendesse inquieto per essi, ma in tutto o in parte anche la susseguente giornata. Un di que sogni, tra gli altri, accadde a Cabrino due mesi circa dopo le felici sue nozze, in occasione che per corteggiare il Cavalcabò, venuto nel finire del maggio del 1405 a Lodi ad isposarvi la figlia di Giovanni Vignati, ivi andò egli pure con onorevole seguito. Imperocchè la notte medesima che a quello sposalizio successe, ritiratosi egli alle sue stanze, dopo avere non piccola parte preso nella comune letizia, e adagiatosi con pacatissimo animo sulle piume, gli parve indi a poco apparirgli innanzi Ugolino con irti i capegli, torvi gli occhi, e squarciato per gran piaga il seno, il quale tenendo Carlo strettamente con scarne mani afferrato, innanzi a Cabrino lo strascinasse, dicendogli: - Me trucidato ha costui, che te pure, se me

non vendichi, truciderà: a te il consegno per ciò; e dopo tai parole parvegli che un foltissimo buio la stanza tutta ingombrasse, lui sgomentato, inorridito e pien di gelo lasciando. Tornato dopo due giorni alla rocca, poco stette che Giustina ebbe un bel mattino a richiedergli per qual cagione sì inquieta passato avesse la notte; ed ei le rispose essergli sembrato vedere un folto gruppo di pallide larve che il pregavano di uccidere i Cavalcalò duci in Lombardia de Guelfi, acciò esse ne ottenessero vendetta e riposo. E indi a poche notti la stessa Giustina sognò di veder Cabrino salire sopra un bellissimo trono, da cento alabardieri circondato, ma con le mani e il mantello e la ignuda spada grondanti di sangue. Le quali cose tutte, che allora per certissimi augurii e segnali di futuri eventi si ritenevano, immersero Cabrino in lunghe ed altissime meditazioni, e di mille strani pensieri gli empieron la mente: unico frutto dei

quali si fu il savio consiglio, a cui si attenne, di nulla risolvere dal canto suo e nulla tentare, se chiare e giuste cagioni e favorevoli circostanze non gliene offerissero il destro. Intanto a viemeglio assicurarsi l'amicizia di tutti i potenti d'Italia, e massimamente di quelli a lui più vicini, pose ogni studio: imperocchè, sapendo egli esser Guelfo coi Guelfi, e coi Ghibellini Ghibellino, ed equo e prudente con coloro che nè l'un partito nè l'altro mostravano di favorire, ed assennato con tutti, tutti per mezzo del Moro, dello Stanga, e del cugin suo Fondulo, o d'altri da lui ben trascelti ministri e legati, seppe alla propria amicizia ed alleanza condurre; e sopra gli altri il Terzi signor di Parma; in cui conobbe e maggiore ambizione e maggiori talenti che nel suo emulo conte Rossi e senti quindi la necessità di meglio affezionarselo. Ad esso parimente giungevano da ogni lato inviati e messaggeri di varii Signori

d'Italia, che l'amicizia di lui, capitano di gran valore e principe di alto senno, e spesso i consigli, chiedevano. E da Cremona quasi ogni di gli arrivavano così gli antichi amici e parenti suoi come i segreti o palesi nemici di Carlo Cavalcabò, e i partigiani delle contrarie fazioni, che dell'amor loro e della lor fede lo accertavano, ogni volta ch' ei volesse valersene. Ma fermo egli nell' adottata risoluzione, soltanto a ben conoscere i veri amici, ed a rendersi stimabile e caro nella opinione di tutti, ogni attenzion riponeva.

Ma la dilicata Giustina, o perchè dall'amor consumata verso il carissimo sposo, o perchè i notturni fantasmi, gli spauracchi generalmente creduti, e la nocevole umidità del soggiorno, le guastassero il sangue, cadde in capo a due mesi ammalata, e la febbre con tanto impeto quelle tenere e morbidissime membra attaccò ed invase, che nè virtù

de medici da Cremona e da Parma subitamente chiamati, nè somma assistenza e cura dell' angustiato marito, nè diligenza veruna, valsero a salvarla dagli artigli della morte. Quanto acutamente l'anima di Cabrino venisse trafitta per si violenta e inaspettata e irremediabile perdita, non è possibil di esprimere. Ritrattosi nel più interno de' suoi appartamenti, chiuso vi stette sospiroso e piangente più di quindici giorni, senza permettere ad nom vivente di avvicinarsegli, fuorche a Maffeo, al quale aveva ordinato che gli estremi onori a quella bell' anima render facesse con tanta magnificenza e con tanta dimostrazione di dolore, quanta in senso contrario erasi praticata all' arrivo di dei nel castello. Universale compianto, accompagnò le esequie della buona Giustina, perocche non eravi il più infimo de terrazzani che non la conoscesse di persona, e che della sua affabilità e cortesia non si lodasse.

. Cessato lo sfogo irreparabile del dolore, cui debbono per patura anco le anime grandi abbandonarsi, ma non cessata perciò la mestizia che il cuor gli occupava, ricomparve Cabrino frammezzo ai suoi, e ampio conforto prendeva dalle parole loro, e più dagli elogi che udiva intorno della sua Giustina, e dal racconto delle lagrime per essa sparse da tutti gli abitanti. Que' medesimi ministri che già venuti erano pei signori loro ad aver parte nelle feste nuziali, mandati gli furono a manifestarne la condoglianza. Venne pure sul finir dell'agosto il conte Pietro Rossi, che il Terzi avea poc'anzi cacciato dalla signoria di Parma; e la sua presenza, e la facondia e il credito straordinario che godeva fra gli uomini, sparsero un vero balsamo di consolazione e di calma nello spirito di Cabrino. Ma un secondo fine avea condotto il Rossi alla Macastorna. La morte di Giustina avea sciolto in certo modo i vincoli di parentela col

Fondulo contratta, ed al Rossi, che l'animost di Cabrino avea scandagliato, premeva di serbarselo affezionato ed amico, nella speranza di giovarsene all'uopo. Passati più giorni famigliarmente con lui, andò lentamente pregandolo ad un secondo matrimonio, e l'occulta sua ambizion lusingava, dicendogli esser a lui necessaria una moglie amorosa, la quale de' privati interessi della sua casa si incaricasse, mentr' egli di affari pubblici solamente dovea prender pensiero. E tanto far seppe lo scaltro conte che ne ottenne alla fine il consenso. Tra le fanciulle del suo parentado Pietro prediligeva Pomina Cavazzi della Somaglia; figlinola di Faciuolo, decurione in Milano, il quale di una Rossi era figlio. Non dilicata, come quella di Giustina, ma. regolare e maschia era la sua bellezza, pari l'età, l'animo egregio, docilissimo, e di. molti bei pregi ornato. Questa Pietro gli propose, e mediatore si offerse per l'assenso

del padre; e questa, udendone si dodevoli qualità, volentieri Gabrino accetto, cui le delizie della domestica vita erano tanto piacinte con la prima sposa. Ando Pietro a Milano, e le nozze col padre di Pomina conchiuse, le quali ivi si avessero a celebrare il giorno primo del mese di fabbraio del prossimo anno 1406, ove Cabrino rimarrebbe fino al termine del carnevale. Volle Cabrino di tutto ciò render consapevole il signor suo; che assai di buon grado vi acconsenti parendogli che tanto meno avesse a dargli ombra quanto più s' ingolfasse ne' divertimenti della capital della Insubria, e negli amori di una giovine sposa. Ciò che il conte avea maneggiato con la sua destrezza ebbe pienissimo effetto. Cabrino, lasciato il Moro alla custodia del suo castello, e dallo Stanga soltanto con pochi altri famigliari accompagnato, fu presentato a Pomina il di 27 di gennaio. Si piacquero a vicenda (imperocche era questa una condizione da Cabrino prescritta): il giorno dopo si stabilirono le nozze (1), e di là a tre giorni si effettuarono con sufficiente pompa.

Dopo la prima settimana della quadragesima Cabrino, lietissimo dell'ottimo acquisto della saggia Pomina, al suo castello si ricondusse, ove a tutti qual novella signora la presento; indi a Cremona per soli tre giorni a riverir Carlo ed a conoscere i suoi nuovi congiunti la tenne, ritornandosi poscia a Macastorna, da lui sopra ogn'altro soggiorno prediletta. Ivi le primiere aderenze, state da questo felice avvenimento per breve tempo inter-

(1) Esiste nell'Archivio Notarile di Milano l'originale abbreviatura, ossia strumento di dote, a rogito del notaro Lodovico Alpruno, in data 28 gennaia 1406, nel quale Cabrino confessa ricevere in dote da Faciuolo padre di Pomina mille fiorini d'oro, ec. rotte, con la solita prudenza ripigliò, nè disanimando nè fomentando i nemici del Cavalcabò, del qual per altro cominciava a sospettare confusamente, nè avversario mostrandosi a verun partito, comè colui che di aver tutti amici studiava, procurando anche di esser utile a tutti.

In questa tranquilla e giudiziosa situazione si manteneva Cabrino, pago dell'amor pubblico, e contentissimo delle dolcezze private, che la manifestatasi gravidanza della buona Pomina gli aveva raddoppiate, quando una sera del marzo omai cadente, per ispruzzi di neve e per gelido vento disastrosa ed incomoda, mentre disponevasi a prender sonno, andò il Moro ad annunciargli che dalla guardia del primo ponte esteriore della rocca si avvertiva tre stranieri esservisi presentati, chiedendo di venire indrodotti per importantissimo affare, e dicentisi di Cabrino amici, benchè il nome loro negassero palesare.

"Qualunque sien essi (rispose Cabrino) "lasciali entrare, e tu mi avviserai chi sieno, che dimandino, e dove loro abbisogni ospitalità, e che a nessun sospetto ti inducano, provvedi com'è costume ». Uscito il Moro, ed ai chiedenti fatto accordare il passo, e nelle stanze ammessi a ciò destinate, fu da gran meraviglia sorpreso in udirsi da un dei stranieri chiamato per nome, e dettogli: "Maffeo, non ravvisi tu chi ti » sta innanzi? È si cambiato il volto di » Ugolino che tu più nol conosca? "."

In udir questo nome stupì Maffeo, e quasi a sè medesimo non credendo, ben fissato lo sguardo sulla fronte di colui che parlava, la qual dalla fiamma che viva ardea sotto il cammino di quel salotto venia rischiarata, e i due suoi compagni con egual attenzione mirando, conobbe Ugolino Cavalcalò e i congiunti di lui Marsilio e Cesare, cui la giornata di Manerbio ad una comun

prigionia condannò; e riverentemente inchinandosi: « Oh qual dolce sorpresa, (disse) " è per averne Cabrino! Sofferite per brevissimo istante quanto basti ad avvertirnelo »; e sì dicendo affrettossi a recarne l'annunzio. Avuto il quale , Cabrigo , non meno maravigliato, camminò là dove i tre ospiti erano, ed a Maffeo comando che Pomina facesse avvertita che frappoco riceverebbe si onorevole visita. @ Ben felicemente per me « questo giorno si compie (diss'egli ad Ugolino in rispettosa attitudine indirizzandosi ) che mi è dato riverire, e sotto il mio po-« vero tetto raccogliere il vero ed unico signor " mio, l'illustre Ugolino, ed i suoi chiari " parenti ... Ed Ugolino, fattosi lietamente incontr'a hii, stretto abbracciollo, dicendo: « Ben io più prosperamente lo compio nelle de braccia e sotto la fede del mio prode e « fedele Cabrina! Che di giugnere a così « certo porto lungamente quest'oggi ebbi a

dubitare. Imperocche fuggitomi sul far del giorno dal castello di Milano; per fasovore prestatomi da un venale guardiano, « e mai servito dai cavalli, ch' egli fece discopormi fuori di porta Veroellina, temei più wolte o disbagliare il cammino, attraver-« sando il territorio pavete, o di cadere in « qualche pattuglia de Visconti, che ci ricoconoscesse, o di non poter giungere sino a « questa rocca abbastanza sollecito per ottea nervi l'ingresso. Aggiugni l'intemperie « della stagione e la durezza delle strade ) « che a mille disagi ci espose, cui la sola « speranza della salvezza nostra oi rese fa-" cili a superare ed a sostenere. Lodato sia a Dio che finalmente siam salvi. Dimani, « spero, nivedrò le mie stanze, quand' ance che a qualcuno riuscisse incomodo il mio ce ritorno ». E di nuovo in così dire stringevasi al seno Cabrino, e per la mano amichevolmente il tenea. Cabrina, intesa da quei

rapidi detti la situazion di Ugolino, e viato il bisogno in che esser dovea di refrigerio e di riposo, nelle proprie camere tosto il condusse a Pomina lo presentò, e che si allestisse immantinente la cena, e i letti si disponessero, impose. Anzi lasciati gli ospiti con la moglie. e: ritrattosi egli nel suo gabinetto, queste poche righe a Carlo scrisse: "Ugo-« lino, tuo e mio signore, salvatosi coi tuoi ce cugini dalla prigionia di Milano, è questa ce sera venuto a rifugiarsi presso di me-66 Egli vuol domani esser a Cremona, dove ci io lo scorgerò, com'è mio debito. Tu dal « tuo canto come a te spetta disponi ». E dato il viglietto a Mafteo, volle che montato a cavallo ver Cremona immediatamente volasse onde ricapitarlo, e più cose a voce gli disse analoghe a si importante avvenimento. Tornatosi poscia ove la sposa sua gentilmente interteneva que' Grandi, si compiacque di far indi a poco sedere Ugolino a frugal mensa

che intanto imbandita si era, e attese a servirlo egli stesso, benchè egli vi ripugnasse, mentre due paggi avean eura degli altri. Il caldo del ben riparato, appartamento, e il soccorso de' cibi opportunamente apprestati, ristorarono l'affaticato Ugolino, che assai ne abbisognaya, e quasi a nuova vita il ricondussero. Tra il conforto degli alimenti e il ritirarsi per prender sonno, due grosse ore trascorsero, nelle quali Ugolino i mali trattamenti narrò ch' egli ebbe a soffrire sì dai soldati di Astorre cui su dato in custodia, come dai satelliti del duca Giovan Maria cui venne a Milano affidato della cessazion dei quali disse di andar debitore ad Andreasio figliuol di Gilberto Cavalcabò, che dal governo di Siena era da pochi mesi tornato. « Ma codesto mio cugino e cognato (soggiunse volgendosi a Cabrino) da cui seppi ce che tu eri in questa rocca, non è certamente l'amico degli amici miei ». Mentre

così diceva udi scoccare dall'oriuolo del lucgo l'annunzio della mezza notte: per lo che levatosi egli, e seco gli altri, iscusossi con Pomina del disagio arrecatole, e da lei congedossi come colui che contava trovarsi all'alba a Cremona. Lo accompagnò Pomina sino alla stanza assegnatagli, ove con Cabrino il lasciò, facendo gli altri alle stanze loro condurre e servire dai paggi e valletti a ciò destinati. Rimasti soli i due ospiti, Cabrina il primo ad Ugolin rivolgendosi: « Non so (disse) qual mistero le vostre parole rinchiudano relative ad Andreasio, nè oserò dimandarvene; ben so che me non ultimo « tra gli amici vostri, se di tal nome posso ardir di gnorarmi, tutto il mondo cono-« see, e più che altri il mote vostro Carlo, e dalla cui liberalità questa rocca mi venne e data, la quale io a voi e per voi intendo se di aver conservata e tenuta; e so parise menti che forse può essermi colpa in faccia

« a lui e la lealtà mia verso voi, e questo « stesso asilo che voi sapevate di trovar 44 presso me 2. Alle quali parole Ugolino così rispose: « Ora che soli siamo, è giusto che alla tua lealtà io ogni cosa disveli, ce perchè l'esser io certo di essa qui mi « condusse. Non ignoro, mio caro Cabri-« no., la tua fede, nè i scaltri modi di « Carlo onde non averti nemico; e lodo ce che tu da lui questo castelluccio abbi acce cettato, che io pure dal canto mio ti con-66 fermo, il quale; benchè pochissima cosa sia, pure in altre mani avrebbe potuto non se poco nuocermi. Ma non estimarti perciò 66 sicuro ove Carlo a dominar seguitasse. 66 Se io ti dicessi quali arti ha costui praticate presso i cortigiani del Duca, nè oro ce risparmiando, nè frodi, nè umiliazioni e viltà ce verso coloro che pensò essere ò più potenti 66 o più atti a servirlo! Ed io voglio pur ce dirtele per issogo dell'animo mio, e per

" mire, se, fattane parola meco a fine di « maturare la cosa, non l'avess'io persuaso « diversamente. Tuttavolta egli non sa dicomenticarsi d'essere stato Ghibellino, e te so-« vra gli altri rimprovera delle ostinate tue ce inimicizie coi Barbò di Soncino, ancorchè inevitabili per colpa loro anzi che " tua, com'io gli narrai. Vedi ora mio prode camico, chi sia codesto Carlo, e per me e ce per te ». Cabrino, udite queste notizie senza scomporsi : « Nè di Carlo nè di Ance dreasio ho ragion di stupirmi: chè l'uno ce vuol dominare, l'altro segue il suo fanace tismo; ma nè costui temo io, nè temerò ce dell' altro ove la tua signoria tu riprenda. 66 Al qual effetto io ti scorgerò co'miei cento cavalli sino a Cremona a quell'ora che a te ce piacerà di partire. Intanto riposati i chè za molto ne hai d'uopo, e lascia da chi ti: ce è fido servirti ». Così dicendo usci; ed Ugolino, adagiatosi, potè pure dopo più di un anno dormire placidamente i suoi sonni.

Ma Carlo, fatto alzar dalle piume nel più fitto della notte, quand'ebbe letto ciò che Cabrino scriveva, e udito da Maffeo l' imminente arrivo di Ugo, profondamente turbossi e raccolto in sè stesso ando consigliandosi intorno a ciò che più gli parea convenirgli. Presa quindi la penna, questa breve risposta rapidamente vergò: 6 Ben ce venga il mio venerato zio e signore! Sia egli conorato e servito da pari suo. Io faronmi « incontro a lui, giusta il debito mio ». E posta la carta in mano a Maffeo, che tosto partisse gli ordinò, facendolo sin fuori della città scortare da quello stesso manipolo di soldati che dalla porta al palazzo lo avea seguito. Indi fatto chiamare il capitan delle guardie, gli impose che tosto si ponessero sotto le armi i cinquanta alabardieri al suo personal servizio assegnati, ed al castellano mandò avviso che tre carceri disponesse da custodirvi tre prigionieri di Stato, e che all'appress r

di essi, che gli verrebbe da un suo messo annunziato, tutto il presidio mettesse in mostra, ed ogni cosa tenesse in pronto, come se pericol vi fosse di nemica sorpresa. Al tempo medesimo fece sapere a Lionardo Sommo, cui le militari cure della città aveva interamente affidate, che alla prossima aurora intendeva passar la rivista di tutte le milizie in Cremona acquartierate, e che perciò immantinenti le raccogliesse nella piazza maggiore e nella minore, e in quella del Lino e di San Domenico. Nè di tante cautele contento, come colui che, essendo disposto a tradire, d'esser da tutti tradito temeva, mandò presso ciascuno di que' comandanti una sua ordinanza sotto pretesto di riceverne e recare gli avvisi a lui se fosse occorso mandarne, ma con segreta istruzione di vegliare sull'esatto eseguimento degli ordini suoi, e d'informarlo se nulla trasparisse che avesse aria di insubordinazione o d'arbitrio. 13

Mentre la sospettosa ambizione e la perfidia sissatti movimenti rapidamente operava in città, altri la vigilante prudenza e la schietta sede ne eseguiva in Macastorna. Imperocchè tre ore ancora al risorger dell'alba mancavano, che il leale Cabrino, lasciate le piume, si vestì ed armò di tutto punto, e andò in persona a sollecitare la compaguia dei suoi cavalieri perchè fossero in istato di prender cammino indi a un'ora. Poscia alla cucina ed alla credenza spedì, acciò qualche caldo manicaretto, e alcun pinocchiato, e un paio d'ampolle di ottimo vino si allestisse, con che render meno incomodo agli ospiti l'affrontare dell'umido e freddo aere del prossimo e non sereno mattino. Indi mandati a svegliare Marsilio e Cesare, andò egli stesso a picchiar leggermente all'uscio della camera di Ugolino, il quale già erasi alzato di letto, e si stava da sè stesso indossando ed accappiando la solita maglia. Un paggio, che di

esser chiamato attendeva, entrò tosto a servirlo; e omai di sole due ore lontano era il nuovo giorno, quando tutti nel nobile salotto introdotti, ove una ricca fiamma e la piccola e fumante mensa attendevali, ivi breve, ma util ristoro si presero. Voleva Ugolino ad ogni patto partir sull'istante; ma Cabrino ogni arte studiò perchè tardasse, e della convenienza del tardar suo ceroò anche persuaderlo, mostrandogli quanto fosse meglio che da tutta la città veduto ed accolto rientrasse, anzi che furtivo ed ignoto. Ma la ostinazione de' Cavalcabò era caparbietà, testardaggine, vizio caratteristico, incorreggibile, soprattutto ov'altri consigliasse, imperocche vi si univa il sospetto di essere mal consigliato, o con secondi fini: quel sospetto, dico, che a que' tempi e ne' signori di quella natura e condizione era inseparabile, e sempre più forte ancora che l'ambizione.

Regnava adunque tutt' intorno la notte, nè

Maffeo ricompariva per anco, quando Ugo. levatosi risolutamente, disse di voler partire; e perchè ogni cosa era pronta, sebben Cabrino il ritardar consigliasse, così in meno di un quarto d'ora furon tutti a cavallo, e fatti abbassare i ponti uscirono dalla rocca ben coperti tanto di armi come di mantelli, e la via di Cremona dieronsi a calcare di mezzo trotto per soffrir meno freddo; e già le alte coste dell' Adda, nel luogo che chiaman la Crotta, aveau superate, quando il lontan calpestio di due cavalli, e la luce che cominciava a trapelar fra le nubi, avverti lo incontro di due soldati. Eran essi Maffeo con la sua ordinanza che di buon galoppo verso loro venivano; i quali vista la comitiva a quella si unirono, poi che l'ufficiale consegnata ebbe a Cabrino la risposta di Carlo, la quale Cabrino, senza pur leggerla, presentò tostamente ad Ugolina, che quell' omaggio aggradi, ma non accettò. Cabrin

tuttavia quel foglio speditamente ad alta voce leggendo udi Ugo lagnarsi che Carlo movesse ad incontrarlo, e che fosse stato dell'arrivo di lui prevenuto. « Nol doveva io per obbligo « e per ogni buona ragione? » rispose il Fondulo; a cui nulla soggiunse Ugolino, il quale senza più dir parole continuò il suo cammino. Già la terra di Acquenegra avean varcato, e le alte sabbie, anzi pur l'alto fango con molto sudor de'cavalli superato, ed alla chiesa di Cavatigozzi giunto era il convoglio, e già più oltre verso la torrita città s'affrettava tacitamente, quando sul picgar della strada videro a poca distanza un picchetto d' nomini d' arme, che i vegnenti scorgendo militarmente avvisò di fermarsi. e mosse tosto ver essi per riconoscerli. Cabrino si annunziò, e di Carlo richiese, « Egli « è pochi passi lontano (gli si rispose): avanzate ». E fatto largo fu lasciata libera la via. Tortuosissima era essa a que giorni, nè alla

città, che già da lungi si vedea torreggiante, nessun giungeva che prima e fossati e sentinelle parecchie, e ponti, e rivolgimenti d'ogni maniera non avesse trascorsi, come suol praticarsi ne' luoghi forti e di gelosa custodia. Nel piegar dunque un'altra fiata, e nell'affacciarsi ove più ampio e comodo il cammino apparia, ecco Carlo da una scelta incamiciata seguito, che ad Ugolino fattosi incontro, e di cavallo per maggiormente onorarlo scendendo quella nobile comitiva lietamente accolse e trattenne. Dopo brevi parole convenienti al momento: « Spiacemi (disse Carlo) che & in ora si improvvista, e mentre la intera popolazione appena dal sonno comincia a « destarsi, il nobile Ugo alla sua patria ritora ni; ma io, rispettando il voler suo, ho pure a al suo onor provveduto. Laonde ho pensato 66 che per non allarmar la città, come pel cala pestio di cotanti cavalli avverrebbe, giovi « di entrarvi per la falsa porta della nostra rocca

se di Santa - Croce, che è qui prossima, ss donde alla gran piazza dopo il conveniente si riposo a passare in mostra l' esercito qui o presidiato, se si vorrai, passeremo ». A tai parole Ugolino, ed alla vista di oltre duecento cavalieri, dai quali si vide contornato, data una tacita occhiata a Cabrino che stavasi rispettoso e in silenzio, mostrando in Carlo fiducia: « Facciasi come hai pensato », rispose. Carlo intanto, che rimontato. era in sella, dato il cenno al suo capitan delle guardie, verso il castello, da quella parte che alla campagna è rivolto, da tutti segnito, si avviò; ove giunto, e dal castellano coi debiti onori ricevuto: « A te (disse) a il mio nobile zio e signore consegno, sino a tanto che io venga a rilevarlo; e tu, co Ugo, e voi miei cari cugini, ristoratevi ce frattanto de' sofferti disagi ». Mentre queste cose accadevano, tutto il convoglio entrato era nella fortezza, e schierato sulla

spianata di un rivellino, che tutto intorno di soldati era cinto. Il castellano diè braccio ad Ugo a discendere, ed altri suoi ufficiali il dierono a Marsilio ed a Gesare, e con atti riverenziali nell'interno della rocca li condussero, credendosi essi che Carlo e Cabrino venissero sull'orme loro. Ma Carlo acceennò al castellano che i suoi comandi scrupolosamente eseguisse, ed a Cabrino di uscir seco ordinò. Usciti che furono dal castello, preceduti dalla squadra di Carlo, e da quella inseguiti di Cabrino, il Cavalcabà a questi volgen-« dosi: Vieni (disse) a rassegnar le milizie, « di cui capitan generale tu sei, ed alle ce quali ti ho già fatto annunziare ». Cabrino da mille pensieri combattuto, nè ancora ben certo de progetti di Carlo, ma sicurissimo della fede de' suoi cento lancieri, andò, e si vide con tutti gli onori al suo grado dovuti accolto dalla truppa dal Sommi capitanata, la quale visitò egli e lodò di fila in fila.

Carlo intanto al suo palagio tornato per aspettarvi Cabrino, impose alle guardie, ai ministri, ed a tutta la sua Corte, che lui si onorasse al pari della persona sua: imperocchè ogni di più convincevasi che la fedeltà del Fondulo eragli necessaria, e quindi, benchè internamente il temesse e l'odiasse, tutti i mezzi studiava per allacciarlo al suo carro, e per farsene credere amico. Al giugnere di Cabrina fra gli applausi del popolo, che lo festeggiava e riveriva, com' uomo a tutti carissimo, e reputatissimo presso tutti, tutte le armi lo salutarono, lo inchinarono tutti i ministri, ognuno gli fece ala, e Carlo stesso fu ad incontrarlo sino alla prima antisala. Ridottolo nel suo gabinetto, e fattolo con gentil violenza sedere, così prese a dirgli; « Dacco chè non ci vedemmo, che sono oramai nove mesi, cioè dal giorno delle mie nozze in Lodi, che tu della tua presenza rallegrasti, 4 le cose mie, se mal non mi appongo, sì

" favorevole piega hanno preso, e tanto credo dio contenti i Cremonesi di me, e me di « essi sicuro, che lo introdurre il menomo a cangiamento all'ordine stabilito sarebbe un a tradire il pubblico interesse, e un ripnovar a que' tumulti e que'mali che seco pur troppo « le fazioni strascinano. Aggiugni, che io, in s tutto questo anno che occupo la signoria di Cremona, tal contegno ho procurato di avere per cui dovesse il Pubblico e tea mermi ed amarmi al tempo stesso. Impeco rocchè oltre il favore col quale ho le mia lizie e distinte e ricomposte, ed oltre i " presidii accresciuti sì nel castello di Santaa Croce e nelle rocche di San-Michele e di a San-Luca in Cremona, come in quelle di a Pizzighettone, di Castelleone, di Robecco, di Vidiceto, ed altre in provincia, il numero d'di queste ho pur anche accresciuto, tanto coll'obbligare i Picenardi a cedermi quella a di Piadena, ove ho mandato Raimondino

Manna a comandare, quanto i Malamberti e gli Angiolini a confidarmi le torri loro (1), « e sto attualmente in ispeme di aver parimenti ce quella di Pescarolo dai Dovara, cui la mia ss amicizia comincia ad essere necessaria, e ce quella di Motta dai Beluffi, e le altre dai 2 Zucchelli, dei Manfredi e dei Zappa, che « non oserebbero senza dubbio resistere anche ad un semplice invito. Quanto all'orcc dine interno ed alla amministrazione si delle « cose pubbliche come della giustizia, tu co non ignori aver io ritenuti presso di me co quasi tutti i consiglieri di Ugo, con-66 fermati i curatori de' suorusciti, acciò non se ne sciupino le sostanze, e lasciato al co decurionale Consiglio tutta quella dignità e ed ampiezza che ai capi di sì nobil città ce può convenire. Al persido e traditore Zafco foni ho sostituito il parmigiano Donnino dei

<sup>(1)</sup> Bresciani, Crem. Guerr. 11 ( )

"Garimberti (1), che sai quanto equamente ce abbia altre volte qui esercitata la podestà co giudiziaria. Tutto insomma ho io sì fattacomente ordinato, che penso, nè certamente com'inganno, doverne risultare ciò che i sico losofi ed i politici usan chiamare pubblica 66 felicità. Ciò posto, con qual cnore potrei ce di mia mano distruggere un edifizio che ca tante cure mi costa, e tante benedizioni mi « va procacciando? E per qual motivo e in 66 favore di chi l'avrei a distruggere? Ben mi ciricordo le savie parole che su questo stesso argomento il mio prode Fondulo altra volta comi disse, e mi ricordo pur anco le notizie « ed i fatti di che lo informai per tutta rico sposta. Ma ora alle antiche informazioni ce ben altre e più pesanti si uniscono, che a « te non voglio nè debbo celare, imperocchè della stima del solo Cabrino più che di

<sup>(1)</sup> ARISI, Praetorum Series, ec.

« quella della città intera mi sento geloso. Sai " tu che Ugolino, durante la sua prigionia, " tutti i mezzi ha tentato perchè io venissi « ucciso? Nè io solo alla sua cruda sete di sangue dovea bastare, se meco assassinati " non erano e tu, e il Sommi, e pochi altri ch' ei conosce essermi fedeli ed amici. « Io tutte le pratiche da esso a questo fine 66 adoperate in Milano presso i cortigiani del « duca Gio, Maria conosco, mercè gli avce visi che il mio rispettabil parente Andrea-« sio, ivi sempre favorito e distinto, si diè ce pensiero di mandarmi. Ora scenderò io dal e piccol mio trono per riporvi un ribaldo, che contro la mia vita e quella de' miei 66 più cari cospira? che questo paese inonderebbe di sangue e di fuoco per sodco disfar sue vendette? ciò non sia mai. Ma ec poi che l'imprudenza di lui nel poter mio 22 l'ha rimesso, e che a tempo non fui di impedire che qui venisse, dell'esser venuto CAB. F. T. I.

« convien che si penta, e te ringrazio sì « d'avermene la scorsa notte avvertito, e sì es di non avergli impedito di giugner più « tardi, e di cagionar quindi con la presenza sua o tumulti o scandali nella città. " Io bo dunque risolto che nè egli, nè quei « due spregevoli parenti nostri Marsiglio e « Cesare abbiano a ricomparir più tra i « viventi, dal numero de' quali saprò anche « levarli, ove alcun pericolo del viver loro ci incorrere potess' io o per favor di adeco renti, o per esterne guerre che mi venissero 44 fatte. Ma due cose voglio al mio Cabrino ca affidare: la prima, che non sono interaco mente tranquillo della fedeltà di Pietro ca Magio (1), che il castello di Santa « Croce, dove mi giova tenerli, comanda; e » bramo che di più sicuro custode tu mi n provegga; la seconda, che tu pensi a ri-

<sup>(1)</sup> Bresciani, Crem. guerr.

così alla conservazione come alla gloria dello Stato. Tu, dopo il signor tuo, prince cipal tra i guerrieri, consulterai meco, ce eseguirai ».

Queste parole di Carlo attentamente ascoltava Cabrino, l'artifizio e le insidie studiandone, e alle più convenienti risposte si preparava; le quali, postosi quegli in silenzio, furono come segue: « Io ammiro, « signore, la tua profonda sagacità nella « difficile scienza del dominare, e la sicu« rezza colla qual ti inoltri e passeggi nei « tortuosi laberinti di essa: ben dissi che in se ciò discepol tuo mi professo, e lo imparar 66 mi diletta. Poi che la personal tua sicu-« rezza e il mantenimento della pubblica 4 tranquillità ti persuadono a così diportarti verso Ugolino come hai risolto, e che in sif-« fatto contegno anche la salvezza della mia ce vita e di quella di più altri colleghi miei 46 racchiudi, io non altro so che lodartene e c ringraziarti. Ben ti confesso che l' udir 6 minacciati i miei giorni da Ugo mi riesco « novissimo e inaspettato, ed a te solo mi e piego a crederlo; imperocchè la mia fida « amicizia per lui te anzi più presto ossender co poteva, che ad esso cadere in sospetto. 46 Ma tu lo dici, e ciò mi basta. Rimangasi « egli dunque dov' è, che ben gli sta, e tu e prosegui il tuo glorioso dominio. Quanto se al cambiarne il custode, e al volere che « io ti suggerisca un più sicuro che il

« Magio non è, gratissima è al cuor mio la 66 tua confidenza; per corrispondere alla quale cc io non esito un istante a proporti in Maffeo « Moro, mio capitano e famigliare, il più ce intrepido e leal sostituto. Quanto allo ince traprendere movimenti guerreschi, e me ce incaricarne, la tua previdenza rispetto, ce lodo la tua magnanimità, e ad ogni tuo ce cenno e volere mi sottopongo. Solo mi cc occorrerebbe pregarti che ancor due mesi ce mi permettesti di starmene a Macastorna, 66 per lasciarmi vicino alla mia Pomina, la 66 qual trovandosi ne' primi tempi della prima. 66 sua gravidanza, e abbisognando dell'unico. cc consorto dalle spose in tai circostanze brace mato, cioè della vicinanza del marito, ce merita pur la mia cura, almen sino a tanto. ce che vi si trovi felicemente inoltrata. Intanto. e possono le milizie disporsi; e intanto la s migliore stagione ci renderà meno incomode « le azioni cui ti risolverai. Che se la tua

« gloria o la tua prudenza esigesse l'opera « mia prima che quel periodo scorra, non « avrai che a chiamarmi ».

Gosì dunque si faccia (riprese Carlo). « Al Sommo ed al Mariani, ed agli altri o principali nostri commilitoni ordinerò che « traendo profitto della imminente primavera « le cittadine e le rurali milizie vadano eserci-« tando regolarmente, giusta la vigente pratica. « In questo frammezzo mi giova prima d'ogni se altra cosa assicurarmi della continuazione a della tregua col duca Giovan Maria: al qual 66 fine per mezzo di Andreasio già gli opporce tuni passi ho incominciati; e dote la mese noma difficoltà si frapponesse, son anche 66 disposto a recarmi in persona a inchinar c quell' imbelle, sull'animo del quale codesti atti di sommissione fanno un ottimo effetto. se essendo egli superbissimo ad un tempo e es timidissimo. Combinerem poi la impresa e da farsi. Tu vattene intanto ad assistere ca la sposa tua, che prima pure che l'anno delle nozze si compia ti consoli col dolce nome di padre; e attendi mie lettere, o fors'anco me stesso. Accetto il tuo Maffeo per castellano di Santa-Croce, e il Magio, che disgustar non vorrei, manderò a Soremana (1), dove Matteo Amato che vi comanda mal si comporta ». E, sì dicendo, suonò il campanello; e il Bombeccari chiamò perchè gli analoghi dispacci tostamente spedisse.

Licenziatosi Cabrino da Carlo, ed alla abitazione propria recandosi, ove Maffeo Moro
e il canonico Costanzo, ed altri parenti ed
amici di lui da Maffeo prevenuti lo avean
preceduto, ne venne lietissimamente accolto:
Sul vicin piazzale di San Vincenzo squadronata aspettavalo la sua compagnia di cavalieri,
che, lui passato, posero piede a terra, giusta

<sup>(1)</sup> BRESCIANI Crem. guerr.

gli ordini del capo loro; ed entrati nella casa di lui, vi furono con abbondanti zuppe, saporiti formaggi ed ottimo vino refocillati, mentre di fuori buona dose di fieni è di avene ai cavalli erasi distribuita: imperocchè il Signor loro avea fatto sapere che allo scoccare del mezzodì ripartito sarebbe per Macastorna, ove intendeva di andar a pranzare. Intanto per tutta Cremona la notizia era corsa che il Fondulo venuto era, e che partivane tosto: laonde ognuno affrettossi a visitarlo, se ciò la condizion sua gli accordava, o per lo meno a vederlo: imperocchè quanto più rara divenuta era la sua presenza, tanto maggiormente ingrandita la reputazione. Ben tre volte Cabrino dovette ai balconi affacciarsi per aggradire i saluti del popolo schiamazzante; nè piccola molestia arrecavangli alcuni cerimoniosi, il cui merito sta unicamente nelle melate parole e nella flessibilità del dorso. Appena potè un momento trarre

in disparte Maffeo, e così parlargli: « Omai son chiaro che l'uno e l'altro Cavalcabo es mi è nemico, dappoi che Ugo accusa carlo di voler la mia morte, e Carlo ne « acccusa Ugo: perfidi sono entrambi; e » tanto più spregevoli, quanto più simulati. " Il comando di castel Santa-Croce, che se oggi ti vien conferito, può esso pure conce vertirsi a mio danno; che sebben io stesso « ti abbia proposto, ho però inteso che da « me appunto si attendeva cotal proposta, conde, parendo di onorare e promuovere co un mio famigliare, allontanarlo dal fianco « mio, e forse disporsi o a perderlo, o a « sedurlo. Tu dunque stanne avvertito ed 66 in guardia, e d'ogni cosa, che a me di « saper giovi, fammi giungere avviso; e « quanto foss'io per importi disponiti ad eseguire. Vedi, Maffeo, da questi miei se cenni, che io nel cuor tuo e nelle tue " viste ho penetrato, le quali omai diventar "debbono anche le mie. Cercherò tuttavia novelle prove della tirannia di costoro, prima di prender più energiche risoluzioni; di te e dell'amor tuo son io si sicuro, quanto tu debbi esserlo di me e della mia gratitudine. La tua famigliuola che meco resta, ti offre il più lecito pretesto per corrispondere apertamente con me. Vanne dunque a Carlo, sopra Ugolino veglia, avvisami d'ogni novità, e aspettami quanto prima in quella forma che so che tu brami ». Maffeo strinse la destra a Cabrino, e, uscendo, gli disse: « Me in ogni tua fortuna amico, ministro, e famigliar troverai ».

Intanto Carlo, cui la nuova prigionia di Ugolino avea tolto una spina che il trafiggeva, non sapea darsi pace in vedere a si
alta riputazione salito Cabrino, ed essere si
caro a tutto il popolo, si onorato da tutti i
Guelfi, si forte per vecchie e per nuove aderenze, ed anche si felice per la caviezza

della gentile sua sposa e per la prossima letizia del diventar padre. Di avere in parte contribuito egli pure a innalzarlo pentivasi spesso, benchè dall' altro lato comprendesse che ciò anzi doveva averlo mantenuto nell'usnrpato dominio. Ma l'invidia, la gelosia, il timore di un uomo che ogni di più grandeggiava nella opinion generale, gli stringevano il cuore per modo, che, se dapprima appena un lontano pensier vi applicava, oramai vide rendersi indispensabile alla calma e sicurezza propria la perdita di lui. La risolvette egli dunque in cuor suo, ma incerto rimase in qual modo la consumasse. Più volte si accinse a volerne parlare co' suoi più intimi confidenti, e segnatamente con Lionardo Sommo, col capitano Mariani, con Bartolomeo Pozzi o con Uberto Fogliata (1), parendogli che

<sup>(1)</sup> Bresciani Crem. guerr.

i primi due fossero naturalmente emuli da Cabrino, e gli altri stimando nemici di lui, perchè conoscinti di genio ghibellino; ma non l'osò mai, temendo o d'esserne tradito, o di non essere secondato. Finalmente pensò che nessuno con maggior fede e con più finezza avrebbe potuto dirigerlo in sì difficil progetto, quanto lo scaltro Andreasio, dell'amor. del quale sicurissimo era. Ma nè lo scrivergliene, nè il mandargli un Legato, al quale foss' egli costretto di palesare il suo segreto, trovò conveniente. Risolse pertanto di recarsi egli stesso a Milano, col pretesto di sollecitare la conchiusione della intavolata rinnovazione della tregua col Duca, e così a viva voce consigliarsi e deliberare. E perchè ogni sospetto sopra di lui dall'animo di Cabrino non solo si allontanasse, se uno pure vi si fosse introdotto, ma nemmeno sorger potesse, oltre la confidenzial carica a Maffeo Moro concessa, nominò pure Fondulo de'Fonduli,

cugin di Cabrino e famigliarissimo suo, maestro di campo principale dell' esercito cremonese, e le patenti spedigli, a Cabrin dirigendole con garbatissimo foglio; e molto lo accarezzò tosto ch' ei venne, ed al Sommo il raccomandò con estrema amorevolezza.

Ma questa serie di gentilezze, di che blandito vedeasi Cabrino, e quel trovarsi bellamente separato da' suoi più intimi amici, il consermò nè già radicati sospetti, che contra lui si tramasse. A maggiormente assicurarsene, tuttavia molti mezzi adoperar volle, perchè, se a gravi estremità la personal sua sicurezza lo avesse a costringere, ampli e chiari modi gli rimanessero per giustificarsene. E primo di essi su di valersi del figlio di Giovan Vignati signor di Lodi e di Piacenza, caldo estimator di Cabrino, acciò presso la sorella sua, che moglie era di Carlo, o egli direttamente, o valendosi delle più domestiche ancelle, tentasse conoscere qual fosse veramente

l'animo del Cavalcabò verso Cabrino. Dipoi mandò a Parma Niccolo Tolentino, ufficial primario de suoi lancieri, a complimentare Ottone Terzi, che solo signore di quella città proclamato si era, cacciandone, come di sopra si è accennato, il Rossi; e ad assicurarlo che lungi dal proteggere la causa di questi, comecchè suo stretto parente, quelle anzi di Ottone ad ogni tempo avrebbe difesa, ov'egli pure la sua contro la sleale ambizione di Carla assister volesse. Nella qual trattativa il Tolentino egregiamente riuscì, come si avrà luogo a rilevar quanto prima. Per ultimo, satto segretamente venir da Cremona Marco Zucco insigne giureconsulto, e da più anni suo tenero amico, il nominò suo segreto ministro alla Corte del duca Giovan Maria Visconti, ordinandogli di non palesarsi tale se non quando a ció fare sia mosso da Federico Malombra, chiarissimo giurista egli pure, . fiscal generale nello Stato di Milano, che presso quel principe assai riverito e temuto vivea (1). Al Malombra poi questa lettera scrisse: « Se grata al cuor tuo, come al mio, è la comune e della patria comune e della « comune educazione de' nostri primi anni . sono certo che avrai diletto in udir mie o notizie; e da me stesso, col mezzo di questo co foglio, e dall' ornatissimo tuo collega ed sa amico mio dottore Marco Zucco che te lo co porgerà. Udirai dalla viva sua voce in quali ce ben fondati sospetti mi tenga la simulata ca amicizia di Carlo Cavalcabo, da cui lo c zio stesso e i cugini ridotti vennero in stretto carcere. Ho ragion di credere che co colui la mia perdita forse in codesta Corte co col mezzo del suo Andreasio sia per conco trattare. Io stommene frattanto in guardia; a ma io pure posso proporre non ispregevoli

<sup>(1)</sup> BRESCIANI. Libro delle Famiglie, c. Collegio de' Dottori, ec.

« trattati, ove facciasi luogo a intavolarli. " Al qual fine lo Zucco si manifesterà, quando 66 tu, cui sissatta tresca non può rimanere ce celata, vorrai dirgli che il faccia. Accogli 6 lui come accoglieresti me, odilo, consiglialo, 66 dirigilo, e disponi del tuo Cabrino 22. Nè ancora di tutte codeste pratiche pago, risovvenendosi che quattr' anni dianzi il dotto Benedino Granello, dalle persecuzioni di Ugolino fuggendo, salvato si era alla Corte del re di Boemia Sigismondo, ove pei tanti suoi pregi conte del real palazzo era stato poc'anzi creato, a lui pure, che al seguito del Monarca trovavasi in Praga, questa lettera per mezzo di un fido suo servo diresse. 66 Dappoi « che la tua patria lasciasti, non i Ghibellini « soltanto, ma i Guelfi, anzi pur tutti gli " uomini di qualche nome, hanno i Caval-" cabò preso ad opprimere ed a perseguitare. « Non maravigliarti pertanto se me pure, noto « qual non ultimo fra i Guelfi, trovi nel

« numero di codesti pericolanti. Non ti pen-« sare però che l'interesse di una fazione co mi induca a parlartene: A leal cittadino il co ben della patria è unico, non che primo, ce devere. Carlo Cavalcabò ha cominciato a « malmenare i suoi : fra poco non vi avrà 66 freno che il tenga, ov' altri non accorra. « Io vi son disposto; e non per solo amore « de' Guelfi, ne per ispirito di partito, ma 66 per la salvezza della comun patria. Se tu « vuoi partecipare a vendicarla, vieni a ragce giungermi tosto; se non vuoi o non puoi, « fa che l'augusto tuo principe, se a caso « fino a lui l'oscuro mio nome trascorra « me non qual Guelfo soltanto ravvisi, ma « qual nemico de'perfidi, e della patria libece ratore. E quando della tirannia dei Cavalcabò odi sottratta Gremona; sovvengati 66 che essa fu sempre liberal madre e beness fica della tua famiglia ».

Mentre Cabrino tutte queste sagge precau-

zioni prendea sì per accertarsi del coperto odio di Carlo, come per disporsi ad un'altavendetta, cui l'irascibile suo temperamento spingevalo, la bella Pomina omai sentiva approssimarsi il termine della sua gravidanza. Volle pertanto l'amoroso marito sollecitamente di ciò pure occuparsi; e chiamato a sè il Rettor della chiesa di Macastorna, e generosa limosina impartendogli, un solenne triduo di preghiere alla Vergine Madre gli impose di celebrare, onde il celeste favor di lei conseguire in si scabroso cimento. Poscia mandò Biancarello suo ufficiale con piccola comitiva di staffieri apportatore di tettere ai medici Bartolino Goldoni ed Ascanio Bonomi, principalissimi allora fra i seguaci d'Esculapio in Cremona (1), pregandoli che venissero ad assistere in tanto pericolo la sposa sua. I quali della offerta nobile cavalcatura approf-

<sup>(1)</sup> ARISI, Cr. lit,

fittandosi andaron tosto ov'eran bramati; e la presenza loro, più che il consiglio, e molto men l'opera, che non occorse, tanta recò síducia nella giovine donna, che, venuta al momento di sgravarsi, sì francamente la desiata fatica sostenne, che nè più breve nè più felice potea riuscire. La fortuna che avea tolto a savorire Cabrino, in ciò parimenti gli su tanto cortese, che il rese padre di maschil prole, prima pure che un anno del suo bel matrimonio fosse compiuto. Della immensa letizia di lui per l'acquisto di quel bambino testimonii furono tutti gli abitanti della sua rocca, sì per le azioni di grazie che per tre giorni continui risonaron nel tempio, come per le ampie limosine fatte da lui distribuire, per i pubblici desinari imbanditi, e le molte. allegrie ch' ei volle si celebrassero tutta intera una settimana; e il furono pure tutti que' signori, parenti, ed amici, ai quali credette di averne a dar parte. Tra i quali non obbliò Carlo,

cui prima d'ogn'altro mandò l'avviso, appunto perchè di lui più che d'altri dissidava; e questi con eguale simulazione non solo spedì suoi ministri a congratularsene, ma sì pure invitò ad aspettarlo nel vegnente novembre (correvano allora gli ultimi giorni di ottobre): perocchè avendo a tornar di Milano, ove fra pochi di si recava, intendeva di levar egli al battesimal sonte il nato sanciullo, per vieppiù stringer fra loro l'amicizia e la sede.

Ma Cabrino intesa l'imminente andata di Carlo a Milano scrisse tostamente al Malom-bra ed allo Zucco, acciò con oculatissima di-ligenza vegliassero su tutti gli andamenti di lui, non meno che del suo cugino Andreasio, e le più segrete pratiche loro, e i progetti, e i Trattati e le convenzioni, se alcuna pure ne venisse conchiusa, tentassero conoscere e gli palesassero immantinenti, non senza risparmio di promesse e di oro, se di ciò pure giovasse valersi. E al tempo stesso a Carlo

scrisse ringraziandolo dell'offertogli onore, o dicendogli di accettarlo con riconoscenza, e protestandogli che tosto avvenuto il battesimo partito sarebbe con esso lui per dar mano a quelle imprese ch'egli già meditato avesse, o che per effetto della nuova alleanza, ch'egli era per contrarre col duca Giovan Maria, dovesse eseguire. Le quali simulazioni, che al franco e leal suo carattere ripugnavano, giudicò nel caso suo necessarie, e le chiamava egli le armi dallo stesso occulto nemico somministrategli. Intanto segretamente battezzar fece il fanciullo, cui diede il nome di Venturino, in memoria del proprio padre e dell'avo.

## LIBRO QUINTO.

A Carlo tuttavia l'animo rimordea pel crudel trattamento cui lasciava esposto lo zio Ugo e i cugini di lui, non perchè pictà ne sentisse, che già d'esser feroce prendea diletto, ma per tema che dai parenti o dagli amici non ne venisse provocata e inopinatamente condotta una fiera vendetta. Ai quali avendo per ciò posto più attento occhio per mezzo de'suoi satelliti e degli esploratori, di cui circondato si era, potè diffatto avvedersi che la Casa degli Estensi, a quella dei Cavalcabò per varii nodi congiunta, avea riclamato al Duca di Milano, ed ai varii Signori delle città più vicine a Cremona, la libera-

zione di Ugo e la sua restituzione alla usurpatagli Signoria, e che sì gli uni come gli altri ne andavano segretamente trattando fra loro, e col Fondulo, a cui principalmente credevano essi doversi confidar questo fatto. Per lo che accortosi Carlo che omai poco tempo gli rimaneva a risolvere per provvedere alla propria salvezza, deliberò di recarsi a Milano, ov'era certo di comperare per sè i voti del segreto Consiglio del Duca, e il sayore de viziosi familiari di quel viziosissimo principe. Fatta quindi sparger la voce che il Duca lo avesse invitato presso di sè per desiderio di rinnovare e perpetuare fra loro i patti di amicizia e di pace, che sino a quei di non erano che indeterminati e temporarii, e pubblicamente disposto un ricco traino, che il dovea precedere in parte ed in parte seguire, e confidata l'amministrazione de'pubblici affari sì al proprio Consiglio, come al giudice Antoniolo de' Pii fiorentino, che era

al Garimberti successo (1), giusta le rispettive attribuzioni, stimò necessario pur anco e del suo maggior emulo liberarsi, e dei capi del proprio esercito cimentare la fede. Perlocchè separatamente chiamati al suo cospetto il vecchio Sommi, ed il Mariani dapprima, poscia Fondulo de Fonduli e Maffeo Moro, a quelli non senza minacce raccomandò che le milizie nell'intervallo della sua breve assenza continuamente esercitassero, e nell'amore di lui mantenessero: al qual effetto lasciò loro buona quantità di danaro, che a titolo di gratificazione distribuir dovevano ai soldati; ed ai secondi apertamente impose l'uccision di Ugolino, la vita del quale potea servir di pretesto a qualche tumulto o anche a qualche guerra; e in far loro sì crudo comando, le parole ed il volto di entrambi con acutissimo sguardo esaminava, come colui che di essi

<sup>(1)</sup> ARISI, Praetor Ser ..

pur diffidaya, e che disposto era a perdere, ove titubanti e corrucciati se ne manifestassero. Ma essi che da Cabrino erano istrutti a secondare in ogni modo la tirannia di Carlo, acciò sempre più chiara apparisse agli occhi del popolo, pronti mostraronsi ad eseguire gli ordini suoi e palesi e segreti, e lui presente ed assente. Laonde parendo a Carlo che da costoro non sospettato nemmeno, non che conosciuto, fosse il suo rancor segreto contro Cabrino, commise al Moro che nella camera di Ugolino alcuni fidi sgherri, ch' egli stesso gli nominò, introducesse, acciò lui, che d'ogni sua inquietudiue era cagione, togliessero di vita; e la tronca testa gli apportassero per sieurezza del fatto. Ubbidì Maffeo; e que'truci scherani poco dopo tornarono col sanguinoso teschio del misero zio dinnanzi a Carlo, cui parve allora di gravissimo peso aver sollevate le spalle. In fine volle che Maffeo gli riserisse in iscritto come in pochi giorni Ugol'arte medica non potè vincere. Allora partissi egli di Cremona contento, e in cuor suo rallegrandosi, che più formidabil tornando per la contratta alleanza col Duca, ogni sua volontà e piacere diventerebbero leggi, ed ogni nimico suo piegherebbe umilmente in faccia alla sua autorità.

Di tutte queste cose ebbe avviso Cabrino, che prontamente ne informò il Malombra ed il Zucco. Que' due fidatissimi e probi ministri, inorriditi del nuovo assassinio di Carlo, dieronsi per modo ad ispiare ogni suo passo, che nulla potè isfuggire alla lor diligenza. Seppero quindi come Carlo, profondendo molt'oro, e di Andreasio valendosi, che tutte le vie della corruzione in quella Corte conoscea, non solo ottenne dal Duca che ogni indagine e pratica si troncasse sulla liberazione e sui diritti di Ugo, ma che, attesa la natural morte dilui, venisse Carlo qual vero e legittimo signor

di Cremona riconosciuto e riverito, com' egli il riconosceva, e un Trattato di alleanza con lui si estendesse, ch' egli a segnar disponevasi. Seppero aver Carlo proposto lo sterminio di Cabrino, cui dipinse qual vecchio nimico dei Visconti, reo di più delitti, implagabile e ostinato nella fazion guelfa, e d'ogni ardita impresa capace; e offerta la rocca di Macastorna in dono a colui che il Duca gli avesse indicato. Seppero che tanto più facilmente sissatta proposizion si accettava, quanto più giusta a tutti la condanna di Cabrino pareva, perocchè Ugo stesso, mentr' era prigioniero a Milano, l'aveva sollecitata. Seppero che ad oggetto di assicurar questa morte, la qual previdero non essere la più agevole delle imprese, il Duca avrebbe con qualche apparente scusa fra due mesi mandato una grossa mano di gente armata verso il Lodigiano, la quale a tempo accorrer dovesse ove Carlo indicherebbe, sia a Cremona, sia a Macastorna

Andreasio partito sarebbe con Carlo, tanto per guidare collo sperimentato suo senno codesto maneggio, come per dar nuova forma ed ordine al governo di Cremona, dal quale si avevano a rimovere tutti gli amici di Cabrino, e molto più tutti i nemici del potere assoluto, ed i fautori, che assai pur ve n'era, della pubblica libertà.

Mentre il Cavalcabò stava occultamente tramando in Milano la perdita di Cabrino, non
lasciava di spesso scrivergli e protestargli la
sua affezione sincera, il desiderio di essergli
utile, e la disposizion sua di promovere la
gloria del nome di lui con le onorevoli imprese alle quali intendeva di adoperarlo frappoco. Credeva lo scaltro di addormentar per
tal modo il vigilante animo di colui che pur
sapea non facile a cader negl' inganni. Dissimulava con pari finezza Cabrino, e lettere
rispondeva di finto ossequio. Ma lo sdegno suo

divampò fortemente quando sul finire di novembre due fogli, assai tra loro diversi, gli giunsero, un de'quali di Carlo, che così gli scriveva. « Verso l'ultima settimana dell'immi-« nente dicembre ripartirò per Cremona. An-« cora questo tempo mi occorre per condurre « a termine le convenzioni stipulate col Duca. 66 Del di preciso del partir mio ti avvertirò, se perocchè la sera di esso so conto di liese tamente passare nel tuo castello, dove la « mattina seguente terrò al sagro fonte il tuo 66 bambino. Di esser teco al più presto mi co preme, e di salutare la gentile tua sposa. « Meco verranno il chiaro mio cugino An-« dreasio, che ben conosci, è alcuni altri pace renti miei, che ho qui trovato. Partiremo ce poi tutti per Cremona, ove il mio illustre « Cabrino riceverà novelle prove della stima e " benevolenza del suo signore ed amico Carlo". L'altro foglio gli era dal Malombra diretto, e così dicea: « Il tuo nome è qui temuto,

s quindi odioso; ma palesemente si esalta, se acciò non trapeli che si odia, e molto men se che si teme. Carlo si è lasciato proporre a la tua morte come una condizione segreta se del suo Trattato col Duca, ma sappi che « questa condizione è da lui stesso pro-66 mossa. Andreasio lo accompagnerà a Creso mona, perchè s' incarica egli di accalap-« piarti nelle sue reti. Guardati dalle arti « scaltrite di costui. Ti avvertirò del giorno co in cui partiranno, che forse è ancor lonce tano di un mese. Prendi intanto le tue « misure, e l'arte inganna coll'arte, giacchè a ciò ti costringono i malevoli; e se da 66 tanto non sei, provvedi altrimenti alla tua 66 sicurezza. Ma in questa Corte chi oggi ti « è mortale nimico, può dimani farsi tuo scudo. Partiti coloro, io anderò tasteggiando « i famigliari del Duca, e introdurrò il tuo Zucco, che sa farsi amare. Egli non ispiese gherà verun carattere fino a tanto che tu

" nol comandi ». Questi avvisi, della cui certezza non potea dubitare, e che gli venian confermati in tutto od in parte dalle lettere dello Zucco, e da quelle di altri aderenti ed amici, che Cabrino avea sempre saputo conservarsi tra i grandi impiegati nella Corte de' Visconti, irritarono si fattamente l'animo suo, che risolvette di tosto pensare a trarne vantaggio. Recatosi perciò segretamente una sera a Cremona, avvisar fece i suoi cugini Fondulo e Costanzo, e il fedele suo capitano Maffeo Moro, ed i giurisperiti Raffain Zaccaria e Bartolomeo Pesce (1) di voler essere il vegnente mattino presso di lui per importantissimo affare. I quali infatti andativi, e raccoltili egli in una sala verso il giardino, così disse loro: « Se i consigli de' buoni samici poteron giovarmi giammai, debbono 66 oggi più d'ogni altra occasione riuscirmi

<sup>(1)</sup> Bresciani, Coll. de' dott. ec.

" utilissimi. La sospettosa politica de Caval-« cabb è nota a voi tutti, ma non vi è noto se com' essa di me pure si adombri, che da ce più anni all' ingrandimento loro ho con 66 fede e lealtà contribuito. Vi recherà maraviglia il sentire che persino lo stesso Ugolino « a farmi proditoriamente perire avea vôlto « il pensiero, forse perchè di Carlo ni cre-66 dette seguace, e che Carlo a ciò pur si « disponga, forse per avermi trovato di 66 Ugolino difensore ed amico. Eppure sì 66 l'un che l'altro di carezze e di lodi e di 66 favori mi furon prodighi. Le carte che io 66 pongo sotto i vostri occhi vi proveranno « questa crudel verità. Fa dunque mestiero 66 o ch' io mi sottragga ai colpi della loro ec perfidia, o ch' io li prevenga. Una nuova « alleanza da Carlo contratta col duca Gio. « Maria dee renderlo assai più forte che sinora non fu. Come potrei resistergli io? 44 Ai Bolognesi e ai Fiorentini, che più volte mi hanno invitato, converrà pure che io mi osfra, onde più sicuro asilo trovarmi. Che la carissima patria nostra debba quindi innanzi trovarsi in preda ai capricci sanguinolenti del suo voluttuoso tiranno, altamente mi duole. Se voi sapete per essa e per me più saggio rimedio proporre, parlate ».

Sospesi e mutoli per brevi momenti rimaser gli astanti in udir, sì inatteso discorso; e dopo che si furon l'un l'altro guardati in viso, il dabben Zaccaria disse che il pericolo di Cabrino potea forse più presto temersi che credersi: non aver Carlo per anco si efferato animo manifestato; non doversi correre a furia per un sospetto che potrebbe esser vano, e cose simili. Ma il Pesce, che intanto avea scorsi con l'occhio que' fogli da Cabrino distesi sul tavolo, le miti parole del collega interruppe, dicendo non rimaner dubbio sulla occulta nimicizia di Carlo;

vedersi necessario a Cabrino di guardarseno. ed essere parer suo che in Macastorna si fortificasse, e al tempo stesso il soccorso chiedesse di que' potenti, ch' egli devea conoscere i più disposti a sostenerlo. « Piacemi, « soggiunse allora Maffeo, che a Cabrin si consigli di non abbandonare la patria. Sa-« rebbe egli sicuro e contento lontano da lei? « Non ha ella bisogno di chi dal giogo, che « la opprime ogni di più, la liberi? Mancherebbero soccorsi a Cabrino? Gli Estensi, « i Rossi, il Terzi, e più altri, non lo « rispettano forse come il principe de' Guelfi c tra noi? Chiedali tostamente, per averli a ce tempo. Imperocchè quel Carlo, che con ce fredda ferocia mirar volle il tronco teschio « dello zio, la cui Signoria con fellone animo « si ritenne, vorrà senza dubbio disfarsi di un prode la cui lealtà e prodezza debbono « sgomentarlo ». Inorridiron gli astanti, ai quali, eccetto Fondulo, l'annunziato assas-

sinio era per anche ignoto, e altissima ira li punse, udendone dal Moro tutte le circostanze. « È dunque un pubblico bene, disse allora Fondulo de' Fonduli, che l'assassino. a il parricida si punisca; è un pubblico « bene che lui dall' usurpato seggio si levi, e e a miglior cittadino si dia. Locchè non « disficilissima impresa sarà, dove a tal can-« giamento il popolo cautamente, e quindi « l'esercito, o almeno il presidio di Cremona, dispongasi, e che del voto degli ecclesiastici si abbia speranza ». Ciò udendo Costanzo, rispose: « I pubblici e sì esecrandi de delitti, come sono codesti di Carlo, ad alta e e memorabile punizione strascinano per di-« vino giudizio: e gli ecclesiastici non sae prebbero opporvisi. Ma le vie del castigo « si lascino alla volontà di Dio ». Il dabbene Zaccaria allora soggiunse: « Lascinsi, ma » cerchisi di conoscerle per non intopparle? « Veggo a che si intenda, la giustizia di

a tal risentimento ho compreso, ed ora io 6 pur ne convengo. I preti adunque e i saggi se parlino a tempo, e il popolo non solo o non si opporrà, ma applaudirà. Resta « che le milizie sien preparate. » - « Di « ciò pure (seguitò Moro ) tanto io che « Fondulo de' Fonduli possiamo comprometterci in parte. Gioverebbe forse dis-« porvi il bravo Sommi; ma egli è troppose amico del giusto, per non crederlo pro-« penso a un felice cangiamento, e troppo « vecchio per esser temuto. Nondimeno un soccorso ohe dall'estero venga, mi pare 1 non solo utilissimo, ma necessario ». Il Pesce allor disse : « E oiò sia pensier di co Cabrino; ed alla prudenza, al valore, e « sin anco alla giusta vendetta di lui questo « grande affare totalmente confidisi, purchè s da noi tutti, e da tutti coloro che da noi s per qualsivoglia titolo dipendano, con ogni mostro studio secondisi. Sia egli salvo, ven« dicato, e contento ». Sialo ripeterono tutti; e alzatisi dalle seggiole e strettisi le mani, da Cabrino l'un dopo l'altro accomiataronsi; uscendo per le varie porte che la casa dei Fonduli aveva, e per diverse vie ripartendosi, acciò nessun de' satelliti di Carlo quell'assemblea rilevasse.

Tornatosi la sera stessa Cabrino alla rocca, e maturatamente sui casi suoi meditando, deliberò di rivolgersi al signor di Parma Ottone Terzi, del cui soccorso sentì il bisogno. Ma come ottenerlo, ove quel tirannello non vi trovasse il suo vantaggio? Pensò Cabrino, poi disse fra sè: « giacchè « la frode debbo rintuzzar colla frode, ed è « utile anzi giusto il farlo, frode sopra frode « si adoperi, sin che l'intento si ottenga, « e se ne terga poscia la macchia con vera « e magnanima lealtà ». Chiamato indi a sè il Tolentino questa lettera ad Ottone diretta gli dettò : « Le forti gesta che ti han reso Cab. F. T. I.

« celebre in queste parti d' Italia, la tua « prodezza, i grandiosi pensieri dell' alta tua se mente, e soprattutto la benevolenza di cui a mi onori, obbligano l'ammirazion mia e « la mia gratitudine a confidarti cosa, della w quale son certo che sarai lieto. Esiste in « Cremona il progetto di togliere il dominio « alla prepotente famiglia dei Cavalcabo, ed « io sono eletto a condurre a compimento « l'impresa. Quanto essi cercaron sempre di « danneggiarti e come marchesi di Viadana 66 e come signori di Cremona, non è chi non « sappia. L'assenza di Carlo, il quale non « tornerà da Milano che fra quindici giorni « allo incirca, mi osfre il destro di tutto di-« sporre, acciò ben riesca il progetto. Sebbene a però le forze che sono in mio potere, e a lo spirito della malcontenta milizia, mi as-& sicurino il più felice esito, tuttavia po-« trebbe la strettezza del tempo nuocermina « et l'instabile capriccio del popolo, natural-

« mente tumultuoso ed inquieto, potrebbe per « avventura opporvisi, e forzarmi a sparger « sangue, che io promisi e desidero di ri-« sparmiare. Nondimeno siccome le vicende es degli andati anni accostumarono i Cremonesi « a veder le truppe degli alleati sparse per « le vie loro ed occupare i quartieri della a città ed averne rispetto, così parmi che ce ciò pur si otterrebbe nella presente occace sione, ove a te piacesse di concorrere « all' uopo con un grosso drappello de' tuoi « soldati, che saranno di paga e vettovaglie « provveduti, e di affidarli alla mia condetta. « Cacciati i Cavalcabo, vuolsi lasojare che il « popolo disponga ed elegga qual governo o « signore più gli vada a grado; e in tal caso ce tu comprendi come l'aspetto de tuoi vessilli potrà giovare a tuoi interessi, e render « caro, venerando e preseribile il temuto tuo ce nome. A me non altro cale che di com-4 piere il carico principale; ma non tacerò

s mai che i tuoi soccorsi me ne avessero 66 prestato il modo. Le conseguenze pertanto ce di codesta impresa mi paion chiare. Il cace pitan Tolentino, che questo foglio ti porce gerà, merita tutta la tua confidenza, e le « intelligenze che a te piacesse di prender « seco lui riguarderò io come prese con me medesimo ». Finita la lettera e al Tolentino dirigendosi, a tu vedi, disse, di qual dilicata incumbenza ti faccio ministro. Vanne « tosto a Parma, e lascia travedere ad Ota tone la probabilità di divenir egli signor « di Cremona: soprattutto insisti che la sua se gente ( la qual son certo ch'egli con tale « speranza mi accorderà ) rimanga interase mente a disposizion mia: e chiedi che la a ponga al più presto nella terra di Olza. se ond'io possa levarnela tosto che mi ocse corra: laonde sarà pur bene che faccia & ivi giugnere alcune barche, le quali unise tamente alle mie possino traghettarla di

« qua del Pò. Sappi fare, e mi troverai ri-« conoscente ed amico »,

Parti poco dopo il Tolentino, e in meno di venti ore presentossi ad Ottone, che allora tornato era di Piacenza, da lui due giorni prima tolta con un soprammano al Vignati, (1) che piccola guarnigione e debole ministro vi avea lasciato, Udita l'ambasceria, e letto il foglio, non gli sembrò vero che occasione, sì propizia gli si offerisse di obbligarsi il Fondulo, che essendo antico amico e quasiospite, certamente ne confini della sua signoria. di Lodi poteva pel fatto di Piacenza temerlo. avversario. E molto più volentieri questa occasione abbracciò, che dalla lettera di Cabrino e dalle parole del Talentino destavasi nell'ambizioso suo cuore non piccola speme, che dello stato di Cremona potesse venir dichiarato signore, parendogli che nessuno

<sup>(1)</sup> MURATORI ec.

Disposto pertanto di secondare pienamente l'invito, a sè chiamo il prode suo capitano Sparapane (1), e consegnatagli una compagnia di due mila fanti gli ordino che andasse tosto ad Olza, ed ivi rimanesse appostato, fino a tanto che da Cabrino Fondulo signore di Macastorna non venisse richiesto a partire; e che, partendone, agli ordini di Cabrino interamente ubbidisse, tanto nell'occupare Cremona, quanto in prender possesso di tutte quelle terre, e castella, e luoghi, ov'egli lo dirigesse.

Cabrino, fatto per tal via certo di quel soccorso, e dagli aderenti di Cremona avvertito ogni di che il nome suo ripetevasi onoratamente ne crocchi del popolo e ne quartieri delle milizie, e che nessuno omai ricordava ne Ugo, ne Carlo Cavalcabo, stette

<sup>(1)</sup> Flamment, ec. ec.

aspettando con qualche impazienza che l'istante giugnesse di dar compimento alla meditata conquista. Intanto non piccioli rinforzi ordinò eì intorno alle fortificazioni della propria rocca, come intorno alle vicine torri di Meleti, che vi erano annesse, e comandò allo Stanga di fare la stessa diligenza per Castelnuovo, di cui gli aveva poc' anzi conferito il comando. Il di undecimo di dicembre finalmente lettere sì di Carlo che del Malombra gli giunsero, in cui gli si diceva partirsi il Cavalcabò con la sua comitiva da Milano la mattina del 14, e voler essere la sera alla Macastorna, e di là · ripartir l'indomani per Cremona. Allora mandò egli tostamente avviso allo Sparapane, chè imbarcasse la sua gente, e a Cremona tosto la conducesse, ove sarebbe ricevuta dal castellano Moro, e colà aspettasse Cabrino, che vi sarebbe giunto il 15; e il Moro avvertì che quelle truppe nel castello acquartierasse fino a nuovo ordin suo, prevenendol però

che il di 15 sarebb' egli stesso in Cremona, e che perciò gli venisse incontro per lo meno fino alla Cava poco dopo l'aurora, ed autorizzandolo a renderne segretamente partecipi gli amici e consanguinei ad esso noti, Quando il canonico Costanzo udi pel mezzo del Moro codesto annunzio, immaginossi di che si trattava; e il pericol previsto che in un subitaneo e tumultuoso cangiamento dell'ordin politico la giovine sposa di Carlo, e l'innocente bambinello natogli poc'anzi, avrebbero potuto incorrere, le fece un foglio cautamente ricapitare, ne' seguenti termini vergato: « Pietà della tua innocenza e di quella « del tuo figliuoletto move un amico del « giusto a consigliarti, che appena ricevuta ce la presente lettera tu debba partir per Viacadana, ed ivi nel castello gelosamente te e se i tuoi enstodire: parendo che il cielo alti a disastri minacci alla famiglia dei Cavala cabà. Approfitta dell' avviso, salvati, e

rudente matrona, già da mille tristi presagi, e da alcune parole sino a lei giunte, gridato dalla feccia del volgo sotto i balconi delle sue camere, tormentata ed afflitta, non esitò un momento a partire con estrema segretezza la mattina del 14, ricoverandosi verso sera in Viadana, dove più volte ebbe dappoi a ringraziare la Provvidenza di averle quel salutare avviso trasmesso; come la ringrazio Costanzo d'esserne stato ispirato.

Una bellissima sera, dal mite splendor della luna irraggiata, e da un leggiero scilocco raddolcita, dava principio, giusta l'italica usanza, al giorno 14 di Dicembre dell'anno 1406, (1) e Cabrino e la sposa sua, dai fidi scudieri di lui, Tolentino e Biancarello, e dalle gentili dame di essa, la Stanga e la Mora, actili dame di essa, la Stanga e la Mora, ac-

<sup>(1)</sup> La comune degli storici pone questo fatto nel mese di Luglio.

compagnati fuora della spianata della rocca, a quella parte che ver Castelnuovo guidava lentamente movevano, quando videro alla volta loro di gran galoppo venire un cavaliero, che non senza difficoltà trattenuto alla vista di essi il volante cavallo dimandò se già chiusa fosse la rocca, e il ponte alzato, ovvero se a tempo era di avervi accesso. Fattosi innanzi il Bianearello, « corriero, gli ce disse, fa conto di esservi entrato, impese rocche a chi ivi comanda ti trovi innan-40 zi 20. Ciò udendo l'araldo immantinente dal corsiero discese, e trattosi da una ripostissima tasca dell'abito un plico, « questo, disse, debbo io al signor presentare in nome 46 del fiscale Malombra, di cui son messo ». Allora Cabrino sel fece porgere, e al Biancarello ordino che quell'uomo facesse tosto ricoverare e ben servire nel castello, ed ivi suoi riscontri aspettasse. Dissuggellato poscia quel piego questa lettera sotto il chiarissimo

raggio della luna potè leggere; « Fin da ieri « Carlo Cavalcabò prese il suo congedo. Di-« mani all'alba, come già scrissi, partirà. « Ma tra ieri sera e la scorsa notte io ho sì « diligentemente adoperato presso queste ban-« deruole ducali, che stimo avvertirti d'ogni « mia scoperta immediatamente, nella spe-« ranza di non farlo indarno. La tua morte « è decisa, e vuolsi dartela nell'atto che tu « accompagnerai Carlo a Cremona. Andrea-« sio conduce seco alcuni satelliti, di cui « farà uso perciò. Gli altri suoi eugini Lo-« dovico e Giacomo fratelli Cavalcabo, capia tani nel ducale esercito (1), li scortano. « Benchè la tua prudenza non mi desse luogo a temere che tu ti lasciassi sorprendere, pure a mio debito era di farti conoscere il tutto. « Se tu sai fare assicurati che qui avrai « tosto ammiratori ed amici que medesimi

<sup>(1)</sup> Bresc. Crem. guerr. an. 1396.

ce che la tua perdita acconsentirono. Il messo co mio non rimandare senza dirmi ciò che « avrai fatto, o che a far ti disponi. Opera « da uomo forte e risoluto, e statti certo « dell'altrui rispetto ». Un amaro sogghiguo a fior di labbra, mentre ripiegava quel foglio, istruì Pomina che lo sposo suo se n'era turbato, ma non osò fargliene inchiesta. Egli però, riprendendone il braccio, a lei ed agli altri disse che quel corriero dell'arrivo di Carlo nella prossima giornata lo assicurava, e che conveniva pensare a degnamente accorlo e trattenerlo la sera vegnente. E retrocedendo al castello volle che ognuno andasse al riposo, onde più pronti sorgere col di novello, ed una lautissima cena ordinò. Ritiratosi poscia nelle sue stanze co'fidi scudieri, partecipò loro l'avuta lettera, e della risoluzion sua li prevenne, la quale giurarono essi di eseguire,

Il sole già da un' ora salito era sull' infuocato suo carro, quando Cabrino, fian-

cheggiato da Biancarello, e da cinquanta lancieri seguito, cavalcò incontro a Carlo, non più lungi però della terra di San Fiorano, donde due corridori staccò, incaricandoli di andar oltre l'uno sino a Codogno, e l'altro anche più in là, per retrocedere a spron battuto ad avvisar lui dell'arrivo. Ma Carlo, che di Milano partito si era un po' tardi, sece alto a Codogno, nè prima di due ore avanti sera si ripose in sella. Avvisato finalmente Cabrino dell'approssimare di lui, in arcion si rimise, ed un lanciere al suo castello mandò per avviso. Da Codogno sino a San Fiorano accompagnavano Carlo venti lancieri mandatigli ad oporarlo da Giovan Vignati signor di Lodi, i quali cedettero il luogo ai cinquanta di Cabrino. Postosi questi al sinistro fianco di Carlo, che teneva Andreasio alla destra ilaremente verso la rocca si fecero, all'entrar della quale tutte le campane suonarono a festa, tutti gli abitanti plaudirono, tutte le armi mostraronsi ad ogni ecnno ubbidienti, e Pomina dalle sue dame seguita, e il Tolentino e lo Stanga alla testa de' più scelti uomini del luogo, rispettosamente li ricevettero. Quando tutti smontati furono, e quali ne' bene illuminati appartamenti introdotti, quali ne' tinelli, giusta la rispettiva condizion loro, e mentre da ogni lato festosi suoni si udivano di mandole e liuti, venne annunziata la cena. Durante la quale, che magnifica era, Carlo tra Pomina e Cabrino seduto del battesimo del bambinel loro parlò, sopra di che rispose Cabrino che per soddisfare ai desiderii del suo cugino Costanzo pensato aveva di celebrarlo in Cremona un de' vegnenti giorni; tanto più che il fanciullino non era allora in molta salute. Altro non soggiunse il Cavalcabò, continuando a mostrarsi cortese e gentilissimo verso gli ospiti suoi, e lietamente mangiando e bevendo in mezzo alla comune allegria. Più cauto e taciturno se ne stava Andreasio, il qual di sott' occhio ogni più piccola cosa osservava, i volti studiava degli astanti, e ad ogni parola poneva mente. Il Tolentino, che del convito ebbe l'incarico molti ottimi vini fece imbandire, che i valletti andavano frequentemente offerendo; nè avaro di simil bevanda rimasto era verso i famigliari, nel tinello ridotti, i quali sotto forma di servitori sapeva benissimo essere sgherri e-satelliti, imperocchè non ignoravasi che il traino degli equipaggi, condotto dai domestici, aveva il di stesso tenuta la via di Maleo e di Pizzighettone. E siccome Cabrino avea fortemente raccomandato sì al Tolentino che al Biancarello, che la più squisita cautela si usasse a fine di allontanare ogni sospetto, così nè l'astutissimo Andreasio, nè verun di que' furbi che in tinello cenavano, potè di nulla accorgersi, che un pensier pure svegliasse in loro di alcuna macchinazione. Assai su protratta, e non

senza moltissima arte, la cena, che la varietà de' vini (sui quali caduto era il discorso, e che si vollero assaggiare) contribuì a rendere più romorosa ed allegra. Finalmente il sonno cominciò a pungere le pupille de' convitati, e Carlo andava fregandosele, come colui, che non sapea risolversi a staccarsi dalla avvenente Pomina, lasciare le mense e ritirarsi. Ma Andreasio vecchio e stanco fu il primo che il bisogno di riposare e dormire agli altri ricordando indusse Carlo ad alzarsi. Fatti pertanto i saluti, e presi i congedi dalle dame, ognuno s'incamminò. Poi che tutti i principali, cioè Carlo ed Andreasio, i due altri Cavalcabò cioè Lodovico e Giacomo, ufficiali del Duca, ed il Bombeccari, segretario di Stato, che era del seguito, furono coi debiti onori alle stanze loro condotti, e che il Biancarello mando parimente i sei famigliari, cioè i due camerieri di Carlo e di Andreasio, e quattro che avean figura di staffieri,

ai letti loro assegnati, Cabrino, rivolgendosi improvvisamente a Pomina, come da subitaneo selice pensiero inspirato, se sacciamo, le 66 disse, una gentile sorpresa a Carlo. Sai ch'egli ce partirà poco dopo l'aurora, e ch'io debbo 44 accompagnarlo, e sai ch'egli ti crederà ce immersa nel sonno, pè debbe sperar di « vederti assai presto, benchè sì volentieri e ti vegga. Io voglio adunque che tu di egual cortesìa gli risponda, e che montando im-44 mantinenti sul tuo giannetto, accompagnata 66 dal nostro Tolentino, e dallo Stanga, e « da due ancelle, cui sarà consegnato il bam-66 bino nostro, e da dieci de' miei lancieri 66 scortata, a Cremona ti avvii, ed ivi, poi che le vesti avrai cambiate, in casa di « Carlo ti porti, e la signora sua, che lo « debbe attendere, d'aver prevenuto l'arrivo " di lui assicuri e conforti, e con essa poce scia lo incontri; che ciò senza dubbio gli a giuguerà carissimo. Non frapporre adunque

« dimora, tanto più che bellissima è la notte, a ed asciutte le strade, ne di averne a sof-« frir disagio la tua giovinezza e sanità può « mover sospetto ». Il Tolentino, che ciò udiva, e le segrete intenzioni di Cabrin conosceva, io son lesto, disse, e intanto che le donne al partire si acconcino, tutti i cavalli saranno insellati ed ogni cosa disposta-Nessuna eccezione la docilissima giovane oppose, alla quale il desiderio del marito valeva più che un comando; e in men di mezz'ora Cabrino sin fuori della rocca lei col suo picciol corteggio lascio, al Tolentino raccomandandola. Tornatosi poscia al castello, « ora & è il tempo, diss' egli a Biancarello, che la a mia vendetta si compia, di cui mi doleva che la buona Pomina avesse ad essere spetse tatrice. Tu sai ciò che a far ti rimane. Io a nella rocchetta ti attendo nunzio della consumata impresa. Dall'alto di quel verone, a e da si splendida luna rischiarato, io stesso

« la tua destrezza ed attività starò osser-« vando, e dove occorra animando ». Ciò detto, nell'interno di un torrione inoltrò in compagnia di un suo fido servo; e per segrete scale, a lui solo note, alla cima di quello sali, lasciando dietro sè cadere una saracinesca, della quale custodiva sol egli la chiave. E Biancarello ad eseguir gli ordini del suo signore con prontissimo animo attese.

Altissima era la notte, e già la settima ora del giorno 15 di dicembre, giusta l'antico metodo italiano, scoccata era. Dormivano profondamente tutti gli abitanti del castello, e più di essi que nuovi ospiti, cui la stanchezza del viaggio e l'abbondanza de preziosi vini tenea sepolti nel più fitto letargo. Una splendente luna, che tutte le cose di quaggiù rasserenava ed imbianchiva, quell'euro grazioso che l'aura invernale intepidiva, tutt'altro senso destar parevano fuori di quello della barbarie. Ma l'amor della vita, il piacere

della vendetta e l'ambizione del trono tanta seduzione e dolcezza strascinano seco, che ogn' altra ne escludono, Biancarello da tre sicarj inseguito, armati di acutissimi pugnali, e di capestri, e l'un d'essi munito di una sorda lanterna, che l'infausto suo lume ove fu d'uopo prestò, nella camera di Carlo. che al par delle altre era appena socchiusa, primamente inoltrando lui che saporitamente dormiva fece immediatamente strozzare; poscia in quella di Andreasio passò, che fortemente russava, e di sua mano gli segò di un colpo la gola, cosicchè appena uno stridore anzi un gemito dallo spaccato gorgozzule sorti; indi a quelle dei due cugini e del Bombeccari avanzandosi l'un dopo l'altro fece crudelmente scannare, non senza peggiormente inferocir contra il terzo, che svegliato si era nel momento stesso che i sicarii correvano verso lui, e che diessi a mandare alte ma inutili grida. Sbrigatosi de principali, senza

frapporre dimora per dubbio che quelle grida non fossero giunte sino all'opposto cortile ove i due camerieri e i quattro sgherri in tre separate stanze giacevano, ivi affrettatamente si volse, e i primi due se' coi capestri morire, e' gli altri co' coltelli, anzi pure co' loro proprii coltelli, che su un tavolo presso il letto avean deposti. Uscitosi quindi in mezzo al cortile, a Cabrino che lo aveva coll'occhio e più coll'orecchio dall'alto della sua bertresca accompagnato, con voce abbastanza alta accennò che tutto era fatto. Attendimi costà, gli disse Cabrino; e disceso col servo, ed alzata la saracinesca, e fattala dopo sè ricadere, su prestamente ove Biancarello e i tre suoi ministri attendevano. Volle Cabrino appagare la esaltata sua bile, e cogli occhi proprii vedere quel fiero spettacolo. Lodata poscia la fedeltà e la franchezza di tutti, di molto oro empiè le mani ai satelliti, e più larghi premii a Biancarello promise. Volle di poi che quegli undici ca-

daveri venissero indistintamente gittati senza distinzione veruna in una fogna, ove tutte le immondizie del castello rifluivano. « Pace ab-« biano ora e riposo, sclamò egli, le sino « ad oggi invendicate anime de' ghibellini, « che qui d'intorno già da due secoli si ag-« giravan gementi! ». Fatti poscia svegliare i lancieri, e in men di un'ora avutili presti in sulle selle, a tu, disse a Biancarello, per 66 ora in questa rocca mio luogotenente rimanti. « Della strage di que' traditori spargi pur no-« vella, come tu vuoi, che a me può giovar « che si sappia; e a chi pietà ne mostrasse 66 imponi silenzio, e se fa mestieri gastigo. 66 Io vado a sterminarli interamente, ad in-« segnare a chi mal mi conosce chi sia Ca-66 brino . E sì dicendo, sul suo bel corsiero di battaglia salito, della rocca con settanta de' suoi lancieri uscì, la via di Cremona prendendo, dove il sorgente sole già gli cominciava a ferir le pupille.

Intanto la gentil Pomina a Cremona era giunta, non senza un grandissimo timore cagionatole dall'aspetto di duemila fanti parmigiani, che poco lungi dalle mura della città trovò accampati. Ella non ignorava come il Terzi cacciato aveva dalla signoria lo zio di lei, e come di Piacenza poc'anzi avea rispinti tanto lo Scotti, che il Vignati, e paventò che pur di Cremona far si volesse proditoriamente signore. Ma dal Tolentino assicurata, e poidalla riverente asserzione del capitano Sparasane, che sè agli ordini de' Cabrino dichiarò disposto, acchettossi quanto al timor primo, ma da un secondo anche più sorte si sentì perturbata. A che dunque siffatti soccorsi? quai tumulti si hanno a sedare? quai nemici a combattere? E di là a pochi passi incontrata da Fondulo de' Fonduli e da Maffeo Moro, che alla testa di schierate milizie stavano in vicinanza alla porta della città appostati, essi pure interrogò perchè tanto apparato in si incomoda

ora trovasse, i quali risposero: « non ab
« biamo noi oggi a ricevere e salutare il si
« gnor nostro? ». Delle quali parole la saggia donna si mostrò paga, non osando di
più oltre spinger le inchieste a persone che
a lei parvero conscie di un segreto, non palesabile a lei. Giunta all'abitazion sua mandò
tosto a cercar di Costanzo, e si dispose a
cangiar di vestito per fare l'impostale visita
alla moglie di Carlo. Intanto il Tolentino avvertì il Fondulo ed il Moro, che in men di
un' ora giugnerebbe Cabrino; ed essi, avvisatone lo Sparapane, gli andarono pian piano
allo incontro sino al di là della terra di Cava.

or, and one of the open to the original of the

## LIBRO SESTO.

L'ASSENZA di Carlo aveva in questo frammezzo servito di pretesto ai complici di Cabrino per ispargere contr'esso ogni sorta d'accuse, e movere a sdegno il volubil popolo e la plebe insolente. Dicevasi ch' egli era ito a Milano non per contrarre alleanza col Visconti, il quale non avrebbe senza dubbio fatto buon viso ad uno degli usurpatori di si bella porzion de' suoi Stati, ma si per riconoscerlo come duca, e vendergli la pubblica libertà, che tornato sarebbe qual vicario di Giovanni Maria, e da ministri e soldati di lui scortato ed assistito, per fare man bassa sopra tutti coloro che secondato avevano il prode Ugolino a romperne il giogo; che intanto tratten evasi cicisbeando e galanteando e scrivendo

versi d'amore alle belle dame di quell'ampia città, ridendosi della dabbenaggino de' suoi, e dissondendo a larga mano il pubblico danaro. E satire, e canzoncine inventaronsi, e mille favolette che i costumi, il carattere, la figura ne burlavano, e ridicolo e disprezzevole e odioso il rendevano. Le quali canzoni andaronsi a cantare sotto i balconi della sua casa. e non poco spaventarono l'innocente sposa di lui, della cui improvvisa partenza, avvenuta il giorno innanzi, il popolaccio ebbe tanto dispetto, che andò a fracassar dapprima i vetri e gli usci del palazzo, indi entratovi furiosamente ogni cosa vi ruppe e pose a soqquadro, e mille furibonde grida si alzarono di morte ai Cavalcabò, che tutto quel giorno e gran parte della sera andaronsi ripetendo pe' trivii e pei quartieri della città.

Intanto gli encomii di Cabrino ripetevansi di bocca in bocca, e i più caldi partigiani di lui, quasi dividendosi fra loro i quartieri principali della città, e capi del suo partito facendosi, erano molti de' più nobili cittadini, tra i quali la storia menziona i Parvari, i Sampietro, gli Oldoini, i Sfondrati, i Caucii, i Laché, i Mola (1). Nemici costoro della Casa de' Cavalcabò, le colpe di Carlo da un lato, e le virtù di Cabrino ingigantivano, Per conseguenza l'intiera città lo sterminio desiderava dell'uno e la esaltazione dell'altro.

Tale era la disposizione del popolo anche nella mattina del giorno 15 di Dicembre, allorche due o tre uomini, spediti innanzi dal Moro, comparsero in Cremona annunziando che Carlo era stato sorpreso sulla strada di Lodi da un manipolo di ghibellini usciti da Piacenza, e miseramente morto con quanti l'accompagnavano. A siffatto annunzio facevano coloro succeder le grida di morte ai Cavoleabò, viva Cabrino, viva la libertà.

<sup>(1)</sup> Flamment, Castelli, pag. 211.

Non è esprimibile con parole l'entusiasmo che codeste voci ridestaron tra il popolo, allora appena dalle piume risorto; e non peranco sulle giornaliere sue fatiche rimesso. Artigiani e operai d'ogni sorta dalle semiaperte officine chiedevansi l'un l'altro, e rallegravansi di ciò che udivano, e viva parte ne prendevano. In questo momento Cabrino fu alla porta San-Luca di Cremona. Lo Sparapane, capitano de' Parmigiani, ebbe ordin da lui, che le sue truppe dividesse per le cinque porte della città, custodendole attentamente sì che nessuno ne uscisse, e solo entrar vi potessero gli abitanti de' vicini villaggi, soliti a recare le merci loro, ed ogni altro che armato non fosse. L' ingresso del Fondulo in Cremona parve un vero trionfo. Preceduto da' suoi lancieri a cavallo, alla cui testa si era messo il Tolentino, dopo aver lasciato presso Pomina il canonico Costanzo a dissuaderla di recarsi alla casa di Carlo,

com' ella per ubbidire al marito voleva fare: contornato dai principali uffiziali: seguito dai molti corpi di milizie sì cittadine che rurali, state dal Moro il di innanzi raccolte: acclamato e sesteggiato dal popolo e dagli abitanti che sulle porte e dalle finestre delle case a quel rumore accorrevano, ai quali tutti egli con lieto e sicuro viso la gratitudine sua dimostrava, sino alla maggior piazza in maestoso contegno arrivò, dove stava schierato il rimanente della soldatesca, dal vecchio Sommi e dal Mariani comandata. Ripeteronsi ivi gli evviva, e le parole libertà e Cabrino risonarono da tutti i lati. Ma egli, com' uomo che aspetta gli ordini de' superiori, distaccò il cugin suo Fondulo ed il Moro, l'uno inviando al Prefetto con preghiera che il generale Consiglio volesse convocar tosto, l'altro rimandando al castello acciò di Marsilio e di Cesare Cavalcabò, che gli aveva donati, facesse ciò che meglio credesse; locchè dal Moro

fu interpretato per un decreto di morte, e fatto immantinenti eseguire; ed egli schierati in bell'ordine i varii corpi, passatili lentamente in rassegna, ed esercitatili in diversi movimenti, stava attendendo l'invito del Prefetto che al consiglio il chiamasse.

I pubblici trombettieri e la campana della città invitavano affrettatamente all'assemblea tutti i Consiglieri, e il canonico Costanzo. che presso Pomina stavasi affaticando acciò non escisse di casa, udito quel suono, lei (persuasa ad aspettare il ritorno di lui) lasciò per andare al Consiglio, qual rappresentante ch'egli era del Capitolo della Cattedrale, e vicario del Vescovo. Tutto era movimento, romore, incertezza, bisbiglio si nelle case che nelle strade, e ognun prevedeva qualche gran cangiamento. Ma la disposizione degli animi era tale che lungi dall'opporre ostacol veruno a qualunque novità fosse per accader tra i possenti, invocavala anzi,

e faceaglisi incontro alacremente. In poco più di un' ora la sala del Consiglio era piena, e il numero degli intervenuti, il cui nome da Zambonino Bellotti (1), che ne era il Can-

## (1) ARISI, ec.

Credo far cosa grata ai Cremonesi amatori della storia patria di notare qui sotto i nomi dei Decurioni di Cremona nell'anno 1406, che io ho tratti da antichi originali registri, e per comun comodo ordinati alfabeticamente, e sono questi:

Aimi Baldassare, Ala Bertolino, Alghisi Bartolomeo, Amidani Giovanni, Archidiaconi Lodovico, Arisi Bartolomeo, Arrigoni Giovanni, Bellonori Comino, Bellotti Giovanni, Bersani Giovanni, Bonetti Alessandro, Borgo Benedetto, Bosio Pederzolo, Bottazzi Giacopo, Carboni Cabrino, Carenzone Zambonino, Cavitelli Egidiolo, Caucio Raffaino, Cella Tomasino, Chizzola Simone, Ciria An-

celliere, veniva scritto, sorpassando d'assai quello che gli statuti esigevano per la lega-

tonio, Colla Giovanni, Concoregio Cristoforo, Conradi Enrico, Cortesi Branchino, Crema Guidotto, Crotti Bono, De Ho Nicola, Divizioli Antoniolo, Drizzona Melchiorre, Ermenzone Bernerio, Farfenghi Guidino, Fasanotti Fasanotto, Ferrari dalle Stelle Mercadino, Fodri Bartolomeo, Fogliata Andrea, Fossa Eustachio, Giussani Guidotto, Golferami Egidiolo, Gualteri Luchino, Lami Lanfranco, Lugari Nicolino, Maffi Copino, Magio Pietro, Mainardi Giovanni, Mainoldi Pierino. Malfiastri Simoncino, Malesta Benyenuto. Manara Gherardino, Manna Bonusanza, Meli Bartolomeo', Mondini Giacomo, Mozzanica Guglielmo, Mussi Bartolino, Muzio Giacopo, Oddoni Bertolino, Offredi Bartolomeo, Oldoini Oldoino, Oscasali Negro, Ottolino Nicolò, Paderno Giovanni, Panvinio Imerico, Pasquali nomi stavansi registrando, ordinò che chiamato stavansi registrando, ordinò che chiamato sosse Cabrino, da cui quel pubblico Consesso si era invocato. Il quale dai trombettieri preceduto, ricevuto alla porta della sala dal Presidente e da otto Consiglieri, da Fondulo suo cugino, dal Moro, e dal Tolentino suoi capitani seguito, con aria sommamente dignitosa e sicura andò a prender posto alla destra del Presetto. Quando tutti surono collocati ne' seggi loro il Presetto, satto

Zuino, Pavari Tomasino, Persichelli Lombardino, Persico Raffaino, Pescaroli Bernardo, Pesce Antonio, Piasio Piasino, Piazza Giacopo, Picenardi Comino, Piperari Ziliolo, Ponzoni Abramino, Pozzi Bartolomeo, Raimondi Giovanni, Redenaschi Giovanni, Regazzi Lorenzo, Regazzola Bartolino, Restalli Davidino, Ripari Egidiolo, Ripari Lantelmino, Roncaroli Andreolo, Schizzi Luchino,

dar nelle trombe onde imporre silenzio, così prese a dire: « Quand' anche dal prode e a a tutti caro Cabrin de' Fonduli signore di Maa castorna stato non fossi eccitato a raccogliere c' in pubblica adunanza i rappresentanti della a nostra Cremonese Repubblica, io avrei pur a dovuto adunarli, mosso dalla opinione, a dai gridi e dal desiderio di tutto il popolo, « Che di ignota ed alta cosa si tratti nessuno è di voi che nol vegga; a fine però che ognuno sappia di che si tratti, ci è " d' uopo udirlo dalla viva voce di Cabrino stesso, alle cui parole prego che attenzione e e fede da tutti si presti. Voglia egli dun-« que informarci, ed esponga ». Finiti questi pochi detti, Cabrino, che a parlare si udi chiamato, alzatosi in piedi, e levatosi dalla testa il cimiero, così cominciò: « Signori, « colleghi, e concittadini; benchè sia vero « che ignoto esser debba l'oggetto sì della es pubblica inquietudine come della presente.

a adunanza, pure egli è sì trapelato, sì trav-« veduto, sì chiaro, che appena fa mestieri il « confermarlo. Sì, miei colleghi e concittadini: a il signor nostro, anzi pure il nostro ti-« ranno, l'usurpatore della pubblica libertà, « il corrompitor de' costumi, l'assassino del " bravo Ugo, di quel solo tra i Cavalcabo « dei di nostri che meritasse l'amore: la « stima, e la volontaria sommission della pa-« tria, più non esiste. Caduto egli pure sulla « strada di Milano in uno di quegli aguati, « ch' egli seppe sì spesso tendere altrui, vi « ha lasciato la vita, e seco la lasciarono pa-« recchi della stirpe sua che il seguivano, e « l'avranno a lasciare oramai tutti gli altri, « imperocchè giova che sia del tutto spenta « una sì perigliosa famiglia. Noi siamo in . « questo momento liberi; ma di qual libertà, a Dio buono! Due mila fanti ed ottocento « cavalli parmigiani stanno alle porte, ove a io con grandissimo stento he potuto per

« ora trattenerli. Ciò solo vi basti per in-« tendere chi abbia trucidati i Cavalcabò, e 45 per qual fine. L'ambizione di Ottone de " Terzi è terribile. Chiedetene i Rossi, chiedetene gli Scotti, anzi pure chiedetene i « Parmigiani stessi e i Piacentini e i Reg-« giani. Vorrem noi dunque che a noi pure si chieda? Ottone me onora della sua amicizia, ed io debbo pure il suo deside-« rio, la volontà sua manisestarvi, propor-« velo per successore ai Cavalcabò, per nuovo « signor di Cremona; il debbo, perchè egli « me ha scelto per ciò; il debbo, perchè ad appoggio della sua dimanda stanno pronte ce le armi di circa tre mila ben addestrati soldati. Ma se io quest' odioso incarico ho « volentieri assunto per impedire che altri " non l'accettasse, e per fidanza di quello che io so di potere sull' animo di codesti sol-« dati, non sono però sì vile per consigliarvi 6 a secondare la temeraria domanda, nè voi

« credersi sì deboli per accoglierla favorevol-« mente. L'amor che a me portano le vostre « milizie, il grado che da più anni presso ce loro sostengo, il possesso che ho di tutte se le fortificazioni della città e di alcune della co provincia, e il nazional sentimento che 66 d'ogni estranio 'giogo mi rende nimico « (giacchè la sorte della infelice Italia è ora ce quella di essere in tanti brani divisa; che a vicenda si straziano, e sono l'uno all'al-« tro stranieri), mi animano a dirvi che se « voi ricusate di accettar per signore i Terzi, « io mi offro di impedire che l'armi sue vi ci sforzino. Ma il rifiuto di lui non esclude 66 la necessità che tutti avete di un capo, nel « quale la somma della pubblica autorità e « forza si riunisca. Il governarvi a repub-66 blica, cinti come siete di tanti più o men 66 forti signori, sarebbe lo stesso che esporvi ad essere ben tosto da un di essi inghiot-« titi. Abbiatevi dunque un signore voi pure, CAB. F. T. I. 17

« ma vostro, ma degno di voi, ma tal che se vi renda e temuti e grandi ed illustri, come " lo furono gli avi nostri e i bisavi. A voi se ne spetta la scelta, a me, della pubblica s forza depositario, spetta il sostenerla e mandare ad effetto ». Salutata dopo ciò l' assemblea, e sedutosi, e il cimiero in testa ripostosi, Viva Cabrino! più voci selamarono, e tutte le mani hatterono in segno d'applauso. Que' battimani e quelle acclamazioni udi la milizia nella sottoposta piazza schierata, la quale diessi a gridar fortemente essa pure; Viva Cabrino signor nostro! viva il nostro, principe Cabrino! E queste grida, satte già famigliari e comuni, vennero in un momento con gran letizia ripetute per tutti gli angoli della città. Ma Comino Picenardi, uno dei Deputati al Consiglio, e gran partigiano dei Cavalcabà, e soprattutto di Carlo, udito quell'accorto discorso, e indispettito di quegli evviya, che dentro e fuor della sala ec-

oheggiavano, alzossi rabbiosamente dalla sua sedia, e, avutone dal Presetto l'assenso. così parlò: « Udite voi queste grida? Che significano esse? A che si tende? Potete « voi non capirlo, o colleghi? A me pare che sia inutile il proporvi una sì im-" portante cosa, qual è quella di conferire ad altri il dominio della Repubblica nostra, « quando vi è già chi ne ha disposto; anzi, of più che inutile, parmi ingiurioso: impe-« rocche vi credete voi liberi in codesta s scelta? Oltre che lo schiamazzo generale ce aspira a estorcervi un voto, cui forsé il 66 cuor vostro non acconsente, non vedete « voi che della pubblica forza ed anche della straniera vi è chi depositario si vanta? E « se non potete la libertà de' suffragi con la sicurezza della vostra forza sostenere, che « giova il proporre, a che serve il delibe-« rare, l'eleggere? O rimettete nelle mani vostre codesta forza, se vi da l'animo, o

se piegate il collo al nuovo giogo, e tace-" tevi ». Capo e terribile bisbiglio a quei detti surse nell' assemblea. Cabrino fremette. e già stava per rialzarsi e dire; ma Bartolomeo Pesce il prevenne, il quale al Picenardi, indi a tutti gli altri rivolto; così rispose: « Poi che il collega nostro sa si ad-" dentro vedere, come osa egli di odiosi nomi coprire quella deliberazione che sarebbe il « resultato della volontà generale? Appunto ce perchè codeste grida ed evviva la manifess stano palesemente, il Consiglio, che ne è 66 l'organo legale, ottiene un lume, una norma, una guida, che lo accerta di non poss tere ingannarsi. A chi diffatto sapremmo s noi meglio la nostra libertà, la sicurezza, « la tranquillità, l'onore della patria nostra, « del nostro nome, e delle nostre famiglie « assidare, se non a quel prode che tutti i 66 potentati vicini rispettano, e di cui cer-« cano avidamente l'amicizia, a quel mostro

« concittadino che in mille incontri si mostrò « capitano egregio e insigne politico, all'il-« lustre Cabrino, in cui tutte le nostre mis lizie sì cittadine che campestri ripongono « tanta fiducia ed amore, che impossibil sa-« rebbe il separarnele? Può ella esser più s libera la scelta nostra ov'essa non è che « il voto generale di tutti? E non abbiso-« gniam noi, pe' tempi in cui siamo, e per ce gli ambiziosi, che tutte le provincie d'Italia, « e quelle soprattutto di Lombardia, si rae piscono a vicenda e si usurpano, di avere s alla testa della Repubblica nostra un si-« gnore da tutti rispettato ed amato? Non veggo qual altro fra noi (nè se ne offenda ce l'amor proprio di alcuno, nè la virtà di « Cabrino se ne adombri) potesse a più buon se dritto di lui nostro capo e signor diven-66 tare ». Queste parole ancora non aveva il Pesce finite, che nuovi applausi ancor più vivi dei primi risuonarono nella sala del Consiglio, e replicaronsi dalla piazza. Allora il Prefetto, richiamato ne soliti modi il silenzio, propose alla deliberazion del Consiglio il parere del deputato Pesce, ch' ei pur riguardava come parere di tutto il popolo cremonese, e nelle solite urne sece i segreti voti raccorre: i quali, meno uno, trovaronsi tutti favorevoli. Dopo ciò il Presetto a Cabrin rivolgendosi così gli disse: « Ciò che da più giorni non era che 4 pubblico desiderio, è oggi divenuto un « pubblico Atto. Noi riveriamo in Cabrin de « Fonduli il signor nostro, e il codice delle mostre leggi a lui consegniamo, acciò egli « le mantenga, difenda ed onori. Noi tutti a lui la fe nostra giuriamo; voglia egli la sua giurare alla Repubblica, alla patria, a noi ». Postosi Cabrin ginocchioni sopra un cuscino dinanzi il crocifisso, che nella sala sorgeva, giurò, giusta la formola che il Bellotti gli suggeri, la destra mano sulla saera Bibbia povendo; dopo esso giurarono il

Presetto e i Deputati, eccetto il Picenardi, che in que' movimenti uscito era dell'aula. Disceso quindi il Bellotti sull'arengherio, circondato da quattro trombettieri della città, che co' suoni loro invitarono l'attenzion delle genti, pubblicò a nome del Generale Consiglio l'elezion di Cabrino in nuovo signor di Cremona, e l'obbligo a tutti impose di ubbidirlo. I soldati e il popolo altamente plaudirono, e Cabrino, da otto Deputati seguito, dopo aver salutata la truppa, e dati alcuni ordini, al suo palazzo si ritirò.

Breve riposo prese egli però, durante il quale, insieme alla sposa sua, cui giunse affatto inaspettata cotal novità, ricevette i complimenti della Nobiltà e del Clero, e di tutte le varie corporazioni ed università, nelle quali dividevasi allora la cittadinanza. Alcuni di que' nobili e di que' cittadini invitò egli a seco trattenersi, come quelli ch' ei stimò degni di assisterlo mel nuovo suo stato, ed in-

dicò rapidamente da quali mosse avessero a partire, e quale intendeva che riuscir dovesse il suo governo. Ma non issuggì al suo senno la necessità di rimandare i Parmigiani, e molto più quella di impedire che una contraria fazione tendesse a distruggere, o almen turbare quanto si prosperamente erasi fatto. Rimontato quindi in sella con lo squadrone de' suci lancieri, e con numerosa comitiva di ufficiali, e postosi a cavalcare per la città, udi nuovamente e vide chiamarsi e riverir signore dalle unanimi voci di tutti i cittadini. Venuto poscia alla porta di Po, ove il eapitano Sparapane fedelmente lo stava attendendo: « Rauna, gli disse, tutti i tuoi, e « vattene. Il mio commissario ha ordine di « pagare in tue mani il servigio prestatomi. « Egli pure di viveri per oggi e per domani « ti provvederà, ed alle già pronte barche " ti sarà scorta. Salutami Ottone il signor " tuo ed amico mio, e gli narra che me ha

« la mia patria sul supremo suo seggio ris posto, e che della mia alleanza che gli rino-« vello si valga, com'io della sua mi varrò, se « egli me la conferma ». Voleva lo Sparapane alcuna cosa rispondere, ma reso mutolo, parte per la sorpresa del fatto, parte per la imponente maestà di Cabrino, e parte per l'affluente soldatesca cremonese, che ivi, dal Moro condotta, accorreva, il tempo non ebbe: perocchè Cabrino, dato di sprone al destriero, immantinente partì. E cavalcata l'altra parte della città, sempre accompagnato dagli evviva festosi della popolazione, nuovamente nel suo palagio si ritirò per ordinar senza perdita di tempo quanto alla sua sicurezza e dignità, e quanto al pubblico bene gli parea convenire. Per la qual cosa istituì nel giorno medesimo un Consiglio segreto di Stato, che presso lui tutte le civili cose trattasse, un Consiglio militare, ed un giudiziario, Consiglieri di Stato nomino Raffaino Zaccaria, Tommaso Cropello,

Marco Zucco, Guglielmo Stradivaro, Bartolomeo Pesce, Giovanni Stanga, ed Antonio Schizzo (1), a ciascun de quali assegnò le particolari attribuzioni, comandando però che nessun decreto prendessero se non collegialmente, e che nessuna disposizion loro avesse forza di decreto, se da lui prima non fosse approvata. Tra essi lo Stradivaro innalzò alla carica di suo intimo segretario (2). Del Consiglio militare oreò presidente il vecchio Leonardo Sommi, vice-presidente Maffeo Moro, cui diede anco il comando generale della città, membri Giovanni de Fonduli suo cugino, cui volle dare in custodia il castello di Santa-Croce (3), Bartolino Ariberti figlio del valentissimo Raffaino (4), Michel Malombra

<sup>(1)</sup> Ciò consta dal Col. de' Dottori del Bre-

<sup>(2)</sup> ARISI, Crem. lib.

<sup>(3)</sup> CAVIT. p. 149.

<sup>(4)</sup> Bresc. Crem. Guerr.

figliuol del Fiscale, al quale affidò la rocca di San-Michele, che Carlo avea fatto ricostruire, e il Tolentino, che di quella di San-Luca nominò comandante. A questi due ordinò poscia, che di conveniente forza muniti corressero tosto sulle tracce degli avanzi della famiglia de Cavalcabo e de loro aderenti, e che i feudi e le castella ne occupassero; salvo al giudiziario Consiglio il diritto di venderne le terre e gli utensili, e le scorte, e smantellarne le case. Perlocche il Malombra ebbe a correr subito a Quistro ed a Robecco, indi a Pieve Delmona ed a San-Daniele (1); ed il Tolentino verso Viadana s'incamminò. Capo del Consiglio giudiziario e podesta di Cremona creò il fiorentino Anton Pio, già del Garimberti vicario, nomo di alto senno, e accorto politico, il qual poscia lui co' Fiorentini collegò e in alleanza mantenne; e die-

<sup>(1)</sup> CAVIT. p. 148. t.9

gli a socii Bartolomeo Soresina, Giovanni Cavallo e Niccolin Freganesco, tutti egregi giurisperiti collegiati della città, (1) affezionatissimi a lui. La pubblica e comunale amministrazione e l'osservanza degli statuti in quelle parti che la riguardano lasciò con piccolissime modificazioni ai Consiglieri e Prefetti del corpo decurionale, ed al conservatore degli ordini; ed a sè solo le ragioni del principato, che le alleanze e i rapporti con altri potentati concernono, riserbò. E perchò della gelosia di questi dovea sospettare, e al volubile capriccio del popolo imporre, stimò opportuno di ricomporre immediatamente l'esercito, e di cingersi di tanta sorza, che nessuno osar potesse di inquietarlo impunemente. Al qual effetto cominciò con pubblico editto a richiamare entro il breve termine di due mesi alla patria tutti que' Cremonesi che al servizio

<sup>(1)</sup> BRESC. l. c.

militare di altri principi si trovavano, annunziando la conservazione del grado loro, e minacciando la confisca de' beni ai disubbidienti, non senza promettere obblio di qualunque azion loro de' tempi scorsi, e non senza dichiarare che nè ghibellini nè guelfi esoludeva, imperocche da quel momento in avanti egli non voleva altra ragion riconoscere che quell'unica della comune patria, nè che a fazion vernna da' suoi sudditi fuor che a quell'unica si servisse. Fatto per mezzo de' suoi legati questo editto intimare ai Cremonesi che per le Corti d'Italia; e segnatamente di Milano e di Mantova, erano sparsi, molti affrettaronsi di ubbidirvi, e molti non vollero o non poterono. Tra i reduci vide Cabrino con piacer sommo venuti Raffaino Ariberto, Bartolomeo Lodi, Bertolino Stavoli, Giacomino Ugolano, Alessandro Manna, Pier Crotto, Gusmero Cambiagio, Comino Piasio, Marsilia Batta, Luchino Borgo e Serafino Riparo,

tutti valenti guerrieri, che negli eserciti del Duca di Milano si erano in più imprese nei scorsi anni distinti; e carissimi sopra gli altri gli furono Anton Carenzone, che nella guerra di Mantova molto nome si era fatto, e Broccardo Picenardo, cugin di Comino, uomo in ogni specie di governi espertissimo. Tornaron pure Ughetto stato capitan del popolo di Bologna ne' passati tempi, e Gio. Gadesco castellano di Monzambano, e Maffino Strada capitano presso i Veneti, e Bernardino Speciano, e Armanino Borgo, e Zanetto Visconte (1) giovani di grande aspettazione, che da poco più di un anno andavano addestrandosi nella truppa a cavallo del duca Gio. Maria, cui la partenza di essi dispiacque.

Ma Giovan Vignati signor di Lodi, udita

<sup>(1)</sup> Tutti questi nomi sono tratti dalla Grem. Guerr. del Bresciani, e spettano all'epoca di cui parliamo.

la barbara morte dei Cavalcabo, e saputo l'assassinio del proprio genero, e la fuga della figlia sua, salvatasi a stento in Viadana, ove le truppe di Cabrino la tenevan bloccata, arse di altissimo sdegno. Nè minor dispetto rodeva la seroce anima di Ottone Terzi, che dalla soprassazion del Fondulo sentivasi osseso, e che nel suo primo impeto avea fatto mozzare il capo al povero Sparapane, stato stupidamente lo strumento di quella perfidia. Collegatisi entrambi a danno di Cabrino, giurarono di adoperare ogni mezzo per vendicarsene, e dieronsi tosto a procurarsi alleanze segrete, ed a mover sospetto di lui presso i principali signori d'Italia, e più di tutto presso le Corti di Milano e di Mantova. Ma egli si reputato era in ogni luogo per valor militare, e sì ben servito da'suoi palesi ed occulti ministri, che gli sscrzi di que' due regoli poco o nulla produssero. Il Vignati però, come colui che più del Terzi tradito chiamavasi, e

che per essere confinante al Cremonese più facile sperava il modo di danneggiarlo, si pose in animo di cominciar dal rapirgli quella stessa rocca di Macastorna che egli per disposizione di Carlo ceduto gli aveva due anni addietro, e dove gli era noto insepolto giacersi il sanguinoso cadavere di suo genero. E in ciò propizia gli fu la fortuna, imperocchè essendo nel finir del dicembre di questo stesso anno capitato a Lodi un cotal Bellino, nativo di Bergamo (1), ma già da oltre un anno al servizio di Cabrino, in qualità di maestro di casa, o riscuotitor de' tributi che le comunità di Macastorna, Castelnovo e Meleti dovean pagare, e fattolo dai sgherri acciussare e condurglisi innanzi, minacciò di impiccarlo per ·la gola ove non gli giurasse di eseguire quanto egli ordinato gli avesse. Per lo che lo spaventato Bellino giurò d'esser pronto ad ogni

<sup>(1)</sup> CAMPI, a quest anno.

suo cenno, per quanto egli valesse. Giovanni allora, ordinato che gli si allargassero i ferri, così gli disse; « Non solo vita e libertade « voglio concederti, ma anche di nobil premio s rimunerarti, se per tuo mezzo la rocca di Macastorna in mia mano perviene. Dopo il & Biancarello, tu sei colà l'uom più possente « e stimato, Ma il Biancarello è omai solo, e giacche Cabrino ha seco tratto il miglior « nerbo delle sue milizie; ed io porrò a tua « disposizione quanti nomini armati possano abbisognare, acciò colui sia spento, e il « castel preso ». Ciò udendo il Bellino, che nemico era del Biancarello, il qual d'ogni riscossa aveagli chiesto sottilissimo conto, rincoratosi interamente, così rispose: « Nessun « certamente meglio di me puote in questo « tuo desiderio servirti; sol ti chieggo che 66 alquanto danaro mi porga, onde viacere " non so quai sergenti, e che trent'uomini ss mandi, da un prudente capo guidati, che

a da me dipenda: in mano ai quali ti giuro s che e il Biancarello e il castello in una sola notte averai ». Tale fu il patto, e tale il fatto. Trent' nomini travestiti entrarono in un giorno di mercato in Macastorna: il Bellino a due principali sergenti che tenne a cena seco la sera, e cui di vino e d'oro fu generoso, facilmente persuase di tradire il burbero e crudel Biancarello; il capitano de' Lodigiani che con essi cenava regolò l'impresa; e la vegnente mattina il popolo di Macastorna vide sui torrioni della rocca sventolar la bandiera del Vignati, e seppe che il Biancarello era stato fra ceppi mandato a Lodi, ove arrischiò di essere decapitato, se a tempo nol riolamava per sè Pandolfo Malatesta signore di Brescia. come suddito a lui, perocchè era nativo di Quinzano.

Della segreta alleanza dal Terzi e dal Vignati stabilita contra Cabrino fu questi ben tosto informato, e prontissimo com' egli era

nelle sue risoluzioni pensò anche a farneli pentire. Siccome però una crudel pestilenza infieriva nelle pianure lombarde a que giorni (1), e lontanissimo era dal timore di perdere Macastorna, e siccome ne' suoi pericoli soleva egli per lo più con generoso petto affrontare il maggiore, perchè se questo vinceva tutti gli altri cessavano, così non volle dar tempo al Terzi, assai del Vignati più forte, di fargli verun danno, ma fatte sue intelligenze con gli Scotti, suorusciti di Piacenza; e scortato da essi, ivi rapidamente con dugento lance volò, fece man bassa sugli Anguissola, sui Landi, e sui seguaci della fazion loro, i Ghibellini nella cattedral rifuggiatisi a ruba pose insieme col tempio, e carico di prigionieri e di prede con egual prontezza tornò, sapendo che il Terzi già movez verso lui con forze molto più formidabili (2). Al

<sup>(1)</sup> MURAT., GIULINI, ec.

<sup>(2)</sup> LOCATI, Stor. di Piac.

Vignati poi mandò intimando che Macastorna

Castelnuovo e Meleto gli restituisse di buon
accordo, ma nulla per allora ottenne.

In quel frammezzo però Cabrino i primi giorni della sua signoria con azioni di civil prudenza segnalò, cui straordinarie circostanze lo indussero. Imperocchè oltre la formazione sopraccennata del Consiglio di Stato, e delle altre principali magistrature, appena tornato fu di Piacenza, e vide reduci alla patria parecchi guerrieri, ai quali lo straniero servizio aveva egli vietato, la composizion dell'esercito perfezionò con tre successivi decreti: nell'un de'quali il corpo stabili degli uffiziali superiori; nel secondo il numero delle compagnio e la nomina de' comandanti, sì della cavalleria che della fanteria, determinò, con una appendice relativa alle artiglierie; e col terzo compose e riparti su tutta la cremonese provincia, che il suo dominio costituiva, le milizie rurali, la qualità e forma e tempo del

servir loro indicando, e i rispettivi uffiziali scegliendo. E perchè di ciò tra il diserdine delle antiche memorie e in mezzo alla trascuranza degli storici alcun documento mi è pur avvenuto raccogliere qua e là, così stimo pregio dell'opera il darne ragguaglio, giovando esso e a maggior autenticità della storia, e ad illustrazione di molte famiglie. Ritenuto Maffeo Moro al comando militare della città; Giovanni Fondulo a quello del principal castello detto di Santa-Croce, e il Malombra e il Tolentino al governo e custodia delle minori rocche a San-Michele ed a San-Luca, siccome dicemmo, nomind provvisoriamente governator militare di Casal Maggiore Luchino Ponzone, e di Castelleone Lorenzino Ala (1), ed altri comandanti spedi in tutte le terre murate del suo dominio, le qualiva poco a poco dietro l'esempio delle principali

<sup>(1)</sup> Bresc. Crem. Guerr.

alla sua nbbidienza venivano. Capitani delle barbute o lancieri a cavallo, di cui sei com= pagnie formò di 200 uomini ciascheduna, surono Bernardo Zaccaria Gian Antonio Mainardo, Giacomino Sfondrato, Muzio Botta, Tebaldo Picenardi, ed il marchese Antonio Pallavicino; gli ultimi due de quali elesse per manifestare al mondo essere intenzion sua che nè la fazione de Guelfi nè quella de Chibellini predominasse nel suo dominio, e volere amalgamati i partiti in quello del pubblico bene. Delle compagnie de' fanti, che furono dodici , nominò capitani Nicoolò Bonomo, Marsilio Fondulo suo cugino, Dolfino Manara, Niccolino Stanga, Mario Oldoino, Pietro Granello, Cristoforo Piasio, Bartolomeo Bonetti, Giacomo Ala, Mauro Carenzone, Paol Goldoni, e Francesco Offredo. Alle milizie rurali assegnò per capi i principali possidenți de' rispettivi luoghi, dai quali, siecome dagli altri, esigette il giuramento di

fedeltà. Dove però maggiormente risulse la prudenza di Cabrino, e la sincera sua brama di esercitare un giusto e generoso dominio, si fu nel provyedere con suo notabile dispendio ai bisogni del popolo, cui la pestilenza de' vicini paesi e la siccità straordinaria dell'estate avean cagionato gravissima carestia: cosicchè le benedizioni de' poveri piqyettero sopra di lui per tutto il corso di quella funesta stagione. Ne minor saviezza mostrò negli onori che volle veder prestati al cadavere del vescovo Francesco dei Castiglioni (1), che in luogo di Bartalomeo Capra, successo l'anno dianzi al defunto Lante, sedeva, morto al principio di luglio, le cui evangeliche virtù soleya egli sommamente lodare, ed in modello proporle a tutti gli ecclesiastici. Quelle magnifiche esequie rese egli con la sua presenza più rimarchevoli, accapparrandosi conì

<sup>(1)</sup> CAVIT. 148. ..

anche l'opinion di coloro che stimano gli uomini a misura della religion che dimostrano, senza curarsi gran fatto se pure e leali sieno siffatte dimostrazioni. Ma Cabrino aveva imparato dal suo cugino Costanzo ad avere in alta venerazione la cristiana mansuetudine, benche sì poco mansueto cuor si sentisse, e lei voleva veder trionfante nel clero de' suoi dominii.

Per mezzo del fiscale Malombra e dello Zucco avea parimente Cabrino intavolato col Duca di Milano un trattato di tregua e sospensione d'ostilità, che ottenuto avea per lo spazio di mesi sei, non senza speranza di riuscire ad un totale accomodamento, e fors'anco ad una alleanza. Certo è, che l'essere stati levati da Milano tutti i Cavalvabo (perocche Andreasio e Giacomo e Lorenzo periti erano nel massacro di Macastorna), e molto più la mossa fatta a danno del Terzi, che il Duca più che altri de suoi ribelli avea tolto ad odiare, gli furono favorevoli occasioni presso

quel principe, che sempre irresoluto, e sempre impetuoso, ora troppo ardiva, ed or di tutto temeva. Giovò pure a Cabrino l'artifizio delle parole del Malombra, e la dignità di quelle dello Zucco, i quali, provando innanzi al Duca la risoluzione dei Cavalcabò di far perire il Fondulo, giustificaron la sua di averli prevenuti e spenti. Per ultimo Cabrin prometteva al Duca di fare del suo nuovo dominio ciò che fosse a lui piaciuto, e di non riguardarsene che semplice depositario, asserendo che tutta l'ambizion sua personale si ristringeva al governo del castel di Soncino sua patria, onde sottrarlo alle fazioni che il laceravano, le quali parole e rappresentanze e promesse poteron tanto sull'animo di Giovan Maria, che dopo aver segnata la tregua (1) mostrar volle a Cabrino la propria gratitudine ed affezione coll' accordargli a titol

<sup>(1)</sup> GIULINI, Mem. Cont. t. 3. p. 155.

di feudo quello stesso castel di Soncino (1) al quale aspirava, lasciando in arbitrio di lui il modo di andarne al possesso.

Sin dal giorno che lo sventurato Ugolino cadde in potere di Astorre Visconti, e che Carlo arrogossi. la dignità suprema dello zio, la infelice sposa di lui, che appunto allora, dopo più anni di matrimonio, trovavasi per la prima volta incinta, deliberò di recarsi tostamente a Viadana, ove Gilberto Cavalcabo di lei padre tuttora vivea, e Carlo lasciolla liberamente andarvi per maggiormente nascondere le ambiziose sue mire. Ivi ella. qual consorte del capo della sua illustre famiglia, il governo del marchesato di Viadana colla scorta del proprio genitore assunse, ed a tempo debito un figliuol maschio diede alla luce, cui pose nome Guglielmo. Mortole indi a pochi mesi il padre, sola trovossi alla testa

<sup>(1)</sup> CAVIT. p. 149.

del suo piccolo Stato, cni Carlo mostrava di non volger pure il pensiero, e coll'assistenza di un Consiglio di Stato, capo del quale aveva ella fatto il vecchio capitan Balestrazzo, continuò a reggere prosperamente i suoi non numerosi vassalli. Ma l'arrivo improvviso della desolata sposa di Carlo, e l'annunzio della nefanda strage di tutti i Cavalcabo dal micidial ferro dell' inesorabil Cabrino inseguiti, e l'avviso, che a tempo le giunse, della squadra dal Tolentino condotta verso la sua terra, straordinario coraggio ispirandole, chiamati immediatamente all'armi i più volenterosi giovani del paese, e fatti alzare i ponti levatoi, e dall' alto delle forti mura balestrando i nes mici, che già del vicino saccheggio di quel ricco luogo si rallegravano, potè con suo grand' onore mandar a vôto la crudele impresa, sè e il suo popol difendere, e quell'unico rampollo della gloriosa sua stirpe salvare che dal materno seno a un tempo stesso

e la vita e i generosi spiriti succhiava, per cui potuto avrebbe sulla desolata sua Casa il pristino splendore un di richiamare.

Il Tolentino rapidamente co'suoi lancieri per la via di Casalmaggiore su quel di Viadana scorrendo, le terre di Cicognara e di Cogozzo ed altre, che ai Cavalcabò ubbidivano, potè occupare e mettere a ruba; ma giunto dinanzi all' antico campo di Vitellio, e impeditogli di avanzare sì dalle ampie fosse che dallo sbalestrar continuo di frecce e sassi de' Viadanesi, dovette a opportuna distanza accamparsi, sperando di aver a prendere con la fame quel castello che con l'armi non poteva. La quale speranza però soltanto dal lato ch' egli occupava potea realizzarsi, giacchè il piccolo numero delle sue genti non gli permetteva di custodir gli altri lati, e appena gli era lecito, non senza moltissimo ardire, di fare alcune rapide scorrerie qua e là, più per amor di bottino che per nuocere all'assediato castello. Ma il Balestrazzo uscendo frequente dal lato opposto, e messo un piccolo campo a Pomponesco, si bene avea prese le sue misure, che non solo teneva a scacco le insolenti milizie del Tolentino, ma or l'una or l'altra delle vicine terre del Cremonese invadeva, grani, bestiami e danari traendone, e tutta: spaventando quella porzion di provincia. Delle quali cose avvertito Cabrino, ed accortosi che troppo maggior tempo ed esercito gli abbisognava per ottener quella rocca, e informato che parecchi signori d'Italia, e principalmente il Gonzaga e Nicolò da Este, della salvezza dei Cavalcabò mostravansi desiderosi, facendo di necessità virtù, deliberò di desistere, e sece alla marchesa di Viadana proporre una tregua di otto anni a condizione che ella il riconoscesse signor di Cremona com'egli. lei signora di Viadana riconosceva, che i confini dello Stato di lei non oltrepassassero mezzo

miglio di qua di Cogozzo e di la di Pomponesco ogn'altra ragion di possesso cedendo, e che nè ella ne alcuno de Cavalcabo, se alcano pur ve ne fosse oltre il fanciullo Guglielmo, ponessero piede nel dominio di lui. Queste condizioni accettò di buon grado la illustre matrona, e ben saggiamente, imperoschè, nè durante la tregua nè dopo, Cabrino rivolse più l'animo a disturbarla, ed ella sicura, pacifica e rispettata vivendo, solo del suo Guglielmo e della prosperità de' suoi vassalli si prese pensiero per molti anni. In questa occasione però, ed appena venpe stabilita la tregua, Cabrino vide quanto convenisse rinforzare da quelle parti i confini, che facilmento in caso di guerra dai signori di Mantova e di Parma poteano violarsi, e ordinò tosto che nella grossa terra di San-Giovanni-in-Croce venisse edificato un castello. Al qual effetto, datane la commissione a Maffeo Moro, e satti da costui raccorre le

materie e i manovali abbondantemente, sopra egregio disegno di eccellente architetto, del quale ancora non mi è riuscito trovare il nome, con maravigliosa prestezza nel corso di questo stesso anno 1407 quel grande edifizio venne a tal termine condotto, che sul finir di esso potè servir di quartiere a più compagnio, e meritò di avere un comandante, che fu Jacopo Guazzoni (1).

Alla tregua concessa ai Cavalcabò sin dal principio dell'anno diede pure occasione la lega che Jacopo dal Verme a nome del Duca avea fatta ne' primi giorni di febbraio col Signore di Mantova, co' Veneziani, col cardinal Cossa legato di Bologna, con Pandalfo Malatesta, con Ottone Terzi e con Cabrino ritirando da tutti un corpo di armati, onde combattere Facino Cane, Francesco ed Antonio Visconti padroni del castel di Cassano,

<sup>(1)</sup> BRESC. Crem. Guerr. Mss.

e Gabriele Maria fratel naturale del Duca, al quale eran tutti ribelli, come capi de' Ghibellini (1). Non più di duecento fanti diede in quest' incontro il Fondula, de' quali su capitano Giacomo Offredo (2). Anzi il Dal Verme, sapendo le cause della rotta amicizia tra Cabrino ed Ottone, fecesi, in questa occasion mediatore, e insieme li rappattumò. Ottone andò in persona all'esercito, come colui che di saccheggiare inestinguibil sete sentiva, e in quell'azione, che lui sino in Milano condusse, oltre il bottino di Bergamo, più di centomila fiorini d' oro, ed oltre quattrocento paia di buoi, con gravissimo danno de' Milanesi, acciusso (3).

Ma Cabrino, richiamati, dopo la rotta di Facin Cane a Binasco, i suoi fanti, che

<sup>(1)</sup> GIULINI l. c.

<sup>(2)</sup> Ivi.

<sup>(3)</sup> Ivi.

il Dal Verme, disgustato del Terzi e più del Duca, volentieri gli rimandò, all'impresa di Soncino rivolse ogni sua cura, parendogli che l'onor suo di bruttissima macchia imbrattasse ove non riuscisse di aver coll'armi quel feudo, che la generosità del Duca gli avea compartito, e non potesse di nuovo liberar la sua patria da que' faziosi ed emoli ch'egli altre volte avea puniti; e ciò più a cuor gli stava che il racquisto di Macastorna. Perlocchè radunato un esercito di 600 cavalli e di 2000 fanti, e dato di quelli il comando a Bernardo Zaccaria, e di questi al Tolentino, partir li fece a lente giornate verso il finir del maggio, promettendo loro che sarebbe ito in persona a comandare l'impresa. Ma per quanto segreta voless' egli tenere quella spedizione, acciò dai Barlò, che Orlando Pallavicino aveva in quel castello d'ogni autorità investiti, non ne venissero a tempo informati, gli occulti Ghibellini, che nello stesso suo esercito si

appiattavano, riuscirono a mandarne loro l'avviso, cosicche accadde colà ciò che poc'anzi accaduto era a Viadana, cioè di trovar ben munite le fortificazioni avanzate, piene di acque le fosse, alzati tutti i ponti, e il popolo unito, e disposto a rintuzzar con l'armi ogni attacco. Di che tant'ira a lui venne, già partitosi di Cremona a quest'oggetto, che disse non volere aver più pace con sè medesimo se il traditor non trovasse che i Barbò favoriva. E unendo l'astuzia allo sdegno, chiamato a sè il suo consigliere di Stato Tomaso Cropello da Soncino, il manda qual parlamentario ai Barbò, acciò con miti parole, egli, che da tutto il popolo soncinese era tenuto in altissima stima, procuri un'amichevole capitolazione, e al tempo stesso indaghi donde venuto sia nel castello l'avviso del sovrastante pericolo. Indarno il buon Cropello parlò e promise, perocchè troppo vivo era l'odio dei Barbò verso Cabrino, ma non indarno l'au-

tor dell'avviso cercò, il qual seppe essere stato Tebaldo Picenardi figlinol di Pandolfo (1) (altri dice figlinol di Broccardo (2)), uno de'suoi capitani de'fanti, il quale appena l'oggetto di quella spedizione ebbe inteso, inviò travestito un fratel suo ai Barbò a renderneli consapevoli. L'ira di Cabrino ciò udendo non ebbe ritegno: e fatti immantinenti arrestare Tebaldo e il fratello, e a Cremona condurre, previo un sommario processo, che le prove conteneva dal Cropello raccolte, li fece entrambi sulla pubblica piazza, quai traditori, decapitare. Posto quindi uno stretto blocco intorno a Soncino, perocchè azzardar non volle un assalto a fine di risparmiare si le sue genti che la patria sua, con un grosso manipolo di cavalieri verso Pumenengo si volse, picciolo e debol castello dei Barba,

<sup>(1)</sup> GAVIT. 149.

<sup>(2)</sup> CAMPI a quest'anno.

che da tenuissimo presidio custodito era, e quello con indicibil prestezza ed audacia eccupato, a nessun perdonando che armato fosse, due dei Barbò trovativi dentro fece caricar di catene, ed a Cremona, tradurre dove per lo spazio di sei mesi giacevano fra lo squallore e gli stenti, cui rimediar non poterono nè le caritatevoli insinuazioni del pio Costanzo, nè i miti suggerimenti de' Consiglieri di Stato e di Giustizia; quando in fine la mattina del giorno 23 di novembre, alzatosi Cabrino di letto col sangue agitato, e pieno di cupi e torbidi pensieri, che sorieri eran sempre di qualche atto crudele, ordinò che que' miseri sulla cima dell' altissima torre della cattedrale si facessero ascendere, e che di là dal carnefice vivi scagliati fossero nella sottoposta piazza: barbarie che la città tutta immerse per molti giorni nel più alto terrore e sgomento. Il quale totalmente cessò nel successivo mese per la felice nascita di

un secondo figlinol maschio, di cui la buona Pomina il suo Cabrin regalò, al quale pose nome Pandolfo, e per lo cui battesimo celebrar fece molte pubbliche feste per quindici giorni continui; nelle quali e nobili e plebei, poeti e pittori, non senza nota di adulazione, l'assetto loro, o almeno il timore, manifestarono verso di lui. Ma in mezzo alle laudi ed ai voti, dall'apollineo calore ingranditi, una popolar cantilena s'intruse, in volgar lingua dettata, la qual canticchiavasi la notte per le strade della città, e in men di due giorni ripetevasi nelle case di tutti, sia per curiosità, sia per maraviglia, e non. senza scandalo de' più fidi, e segreto piacer de' malevoli; le parole della quale eran queste:

Si fa e si fe

Gaudio; e perchè?
Un picciol re
Nacque testè:
Tristo quel re!

CAB. F. T. I

Mal aggia il re
Che padre n'è:
Il qual da sè
Servendo il re,
(Tristo quel re!).

Odiando il re,
Scannò il suo re,
Poi si fe' re,
E ancora è re.
Tristo quel re!

Giunta questa satira amara agli orecchi di Cabrino, arse di fierissimo sdegno, e più di venti persone cacciar fece in durissimi ceppi per averla cantata, o per iscoprirne l'autore. Oltre a sette mesi durarono i processi inquisitorii a quest' oggetto: nel qual tempo essendo avvenute nuove combinazioni che maggiormente inasprirono l'offeso principe, lo indussero poscia a scagliare contro l'imprudente poe-

tastro una pena troppo più grave che il delitto non era. Impérocchè, saputosi in fine che que' miserabili versi usciti erano dalla penna di Giovanni Lanteri, uomo di pochissima levatura, e maldicente per carattere, il condanno spietatamente ad essere sepolto vivo (1), quel giorno medesimo in cui vivo arder fece Giovanni da Sesto, monetario falso. La stessa inesorabilità manifestò in occasione che læ terra di Gazzo ardi ribellarsi, e gli uomini di essa, e del vicino casolare di Redondesco', sedotti da alcuni fuorusciti salvatisi dalla rovina di Isola Dovarese, osarono scorrere furibondi fin sotto le mura di Cremona, e ferire ed uccidere parecchi soldati delle milizie rurali. Ribellione stoltissima, e stoltamente intrapresa e condotta, imperocchè non ebbe partigiani e seguaci che la soste nessero e rinforzassero: cosicchè Cabrino,

<sup>(1)</sup> CAMPI, a quest' anno.

appena ragguagliato ne fu. spedi sopra gli insorti Anton Mainardo con ducento lancieri, e Marsilio Fondulo con duegento fanti, i quali, giusta le istruzioni, piombando contro i mal guidati ribelli, che innanzi a Gazzo stavano schierati, tagliaronli a pezzi, e introdottisi nella terra, tutta la saccheggiarono e devastarono, uccidendo un terzo degli abitanti, e gran parte delle case atterrando. E siccome vi furono trovati nascosti i cugini Lorenzo e Robertino della nobile famiglia ghibellina dei Guazzoni da Cremona, così Marsilio sece porli in catene, ed a Cabrino li consegnò, il quale ordinò che sossero immediatamente decapitati, come felloni (1). Sissatti esempii di severità giovarono sommamente a dissipare negli animi de' malcontenti ogni disposizione o desiderio di sottrarsi al nuovo giogo, e rassodarono per modo l'impero di Cabrino.

<sup>(</sup>i) CAMPI, a quest'anno.

che vistosi poscia sicuro e fedelmente scrvito, studiò di convertire l'altrui timore in amore, e potè veramente, a simiglianza d'Augusto, imporre con la saviezza del suo governo, e la magnanimità e schiettezza de'suoi costumi, silenzio ai malevoli, e la stima di tutti senza eccezione acquistarsi.

A ciò per altro contribuireno di molto le alleanze che andava contraendo coi principali potentati d'Italiai imperoochè oltre quelle che avea sul finire del 1407, e ne' mesi primi del 1408 stipulate co' Veneziani, co' Fiorentini e coi Bolognesi, una nuova ne accettò che il Duca di Milano provocò, tra esso Duca, il Marchese di Mantova, il Marchese d'Este, e Pandolfo Malatesta, signor di Brescia e di Bergamo, a danno del ferocissimo Ottone Terzi, divenuto abbominevole a tutti. La scrittura di codesta alleanza, alla quale intervenne per Cabrino il giureconsulto Bonifazio de' Guiscardi, suo nunzio presso il

Marchese di Mantova, ove su stipulata, ci viene trasmessa dal Muratori nella parte seconda delle sue Antichità Estensi. (1), e porta la data del giorno 15 di Maggio 1408. In essa il veggiamo chiamato magnifico e potente Signor di Cremona. Questa nuova lega, sollecitata dal marchese Nicolò d'Este, esposto più d'ogni altro alle perfidie del Terzi, fu dichiarata duratura sino al finale sterminio di Ottone, a danno del quale ciascun contraente somministrar doveva le forze opportune, secondo il proprio stato. Appena Cabrino conobbe gli obblighi della nuova alleanza, preparossi ad eseguirli, disponendo un piccolo esercito di tre compagnie di fanti, comandate dai capitani Giacomo Ala, Delfino Manara, e Cristoforo Piasio, e di due squadroni di lancieri condotti da Bernardo Zaccaria, e da Muzio Botta (2), in tutto mille

<sup>(1)</sup> Pag. 107, e Giulini, Cont. M. t. 3.

<sup>(2)</sup> BRESCIANI, Crem. Guerr. Mss.

nomini, cioè seicento a piedi e quattrocento a cavallo, e diè loro per duce il prode podestà di Cremona Pietro Fusi parmigiano, nemico acerrimo del Terzi (1), al quale si aggiunsero circa cinquecent' nomini del Malatesta. Avviaronsi codeste sorze verso alcune terre del parmigiano dominio, che erano sulla sinistra del fiume Po. e confinanti al Cremonese, onde colà vegliare sui movimenti del nemico. Dall'altro lato il Terzi. che venne a tempo avvertito del sovrastantegli nembo, e che sapeva l'attività di Cabrino, assrettossi a rinsorzar le sue terre, segnatamente verso il confin cremonese, e spedi un grosso corpo d'armati sotto la guida di un de' Torelli di Guastalla. Il quale, varcato il fiume dalla parte di Torricella del Pizzo, osò avanzarsi sino alla villa di Scandolara Rayara, e avrebbe spinto più oltre, se a Castelletto

<sup>(1)</sup> CAVIT. 149; e ARISI, Praet. Ser. p. 23.

de Ponzoni non avesse incontrato il campo del Fusi che di piè fermo lo aspettava. Era la mattina del giorno 19 di giugno (1) quando quelle scontro ebbe luogo. L'impeto. de soldati di Cabrino non pativa freno, ed era ben dissicile di resistervi, non che di superarlo. La zussa quindi incominciò tostamente, e con sommo coraggio da ambe le parti. Ma il valore e l'indomabil fierezza de Fonduliani ottenne ben presto una compiuta vittoria, uccidendo al Terzi più di dugent'uomini, più di altrettanti serendo, e ben trecento tra: cavalieri e fanti prendendo cattivi. Il Torello, che molta bravura in quella giornata mostro, dovette lo scampo alla vetocità del suo cavallo. Le truppe di Cabrino avanzarono dietro lo sconfitto nemico sino alla riva del fiume, ove più altri affogarono per la premura di rimbarcare. Così da quella

<sup>(1)</sup> MURATORI, Annal.

parte ebbe fine la guerra, la qual però continuò più aspra nel rimanente dell' anno verso i confini del Modonese; e Cabrino ricevette dagli alleati ringuaziamento e lode, e rimase, giusta i patti della lega, signore dell'ocoupato terreno.

- Era stato invitato ad entrare nella nuova alleanza anche Giovanni Vignati signor di Lodi, il quale avea poc anzi firmato il trattato di una triennal tregua col duca Gio. Maria. Ma non volle quel regolo impegnarsi in cosa che avesse ad obbligarlo a diminuir le sue forze, e solo promise one sarebbes? distaceato dat Terzi, contro il quale vedeva tanto inaspriti e si giustamente tutti i circostanti governi. A caparra e prova della lealtà del suo procedere egli spontaneamente. e non richiesto da alcuno restitui à Cabrino il castello di Macastorna, e la annessavi giurisdizione, e gli ridonò l'antica amicizia. Lietissimo il Fondulo di questo fortunato av-

venimento, e sciolto da ogni pericolo, rivolse, il pensiero al rassodamento del suo piccolo impero, cui la nomina de governatori si militari che civili conosceva poter più che tutto, contribuire. Dopo aver quindi destinato pretor di Cremona pel nuovo anno 1400 il milanese Annocio Torriano (1), statogli dal fiscale Malombra proposto, i governatori militari elesse per le principali fortezze dello Stato, l'autorità de' quali parimente avea decretato non avesse a durare che un anno, escluse le rocche della città. Di Macastorna. e di Castelnovo Bocca d'Adda e Meleti sece comandante Bartolino de' Massimi, detto da Roma per essere discendente dalla famiglia romana così cognominata; di Pizzighettone, Serafino Riparo; di Castelleone, Stefano Ponzone; di Piadeng, Lanfranco Oscasale; di Saresina, Bassano Pasquali, e di Genivolta, Pietro

<sup>.</sup> dime sours I onebre the a continuit. (1) ARISU Prease Ser App. 23 in cantesimal

Magio (1). Nelle altre, o perchè di minor conto, o perche spettanti a particolari famiglie, o perchè non del tutto ridotte a compimento, come quella di San-Giovanni-in-Croce, lasciò que' governatori che vi avea spedito l'anno innanzi. Rimaneva la rocca di Casalnaggiore; ma le armi de' Veneziani, che per proteggere il Terzi infransero la lega già da Cabrino ottenuta, e mossero per il Po con formidabil naviglio, dal quale molte truppe sbarcarono che in Bressello posero il campo, indi a Casalmaggiore e luoghie circonvicini avanzarono, appoggiandosi a Viadana, ove la vedova di Carlo Cavalcaba dovette accettarle, persuasero Cabrino a spinger contr'essi le proprie forze, tosto che la stagion permettesse di abbandonare i quartieri d'inverno, che di que' tempi si usò rispettare anche tra' più intraprendenti nemioi.

<sup>(1)</sup> BRESCIANI, Crem. Guerr. Mss.

Mentre a questa piecola impresa si disponeva, perocchè appena tremila furono i soldati Veneziani, ne minacciavano di volere allontanarsi di troppo dalle sponde dell' Eridano, la prode Pomina lo rese padre di un altro maschio (1), al quale egli pose il nome di Ansélmo, pel quale, giusta il suo costume, molte allegrezze celebrar fece, e molte limosine spargere tra i poveri, cui questa volta imbandi pure un pranzo sulle pubbliche piazze. Imperocchè il dono de sigli soleva egli chiamare una dimostrazione del celeste favore ed un persezionamento della vita. Ed è notabile che l'animo suo, già si efforato e alla barbarie proclive, andò mansuefacendosi e raddolcendo alla vista di que' cari pegni del suo amor coniugale, delle cui tenere carezze e molli vezzi prendea sommo diletto e compiacenza.

<sup>(1)</sup> Campi, a quest' anno.

Riapertasi la stagion delle guerre, Cabrino ordinò il suo esercito, componendolo di tre compagnie di lancieri, comandate da Gio. Antonio Mainardo, dal marchese Antonio Pallavicino e da Giacomo Sfondrati, ed in otto di fanti, delle quali furono capitani Niccolò Bonomo, Mario Oldoino, Cristoforo Piasio, Bartolomeo Bonetto, Niocolino Stanga, Pietro Granello, Michele Malombra, e Mauro Carenzone (1); i quali tutti formavano seicento cavalli, e milleseicento fanti. A Piadena ed a San-Giovanni-in-Croce mando provvigioni d'ogni maniera, ed accrebbe i presidii, onde all uopo ottenerne pronti rinforzi. Avvisato in questo frammezzo da suoi ministri alla Corte di Milano come il partito guelfo, che allora dominava presso il duca Giovan-Maria, stava disponendo l'animo di quel debole e crudel principe a ricevere per governatore

<sup>(1)</sup> Bresciani, Crem. Guerr.

dello Stato il maresciallo francese Bucicaldo. che da più anni regnava in Genova a nome del suo Re, sotto pretesto di amicarsi quel potente monarca, ed eccitato segretamente a secondare quant'ei, poteva un sissatto progetto, Cabrino, avvedutosi che ciò pure al proprio vantaggio influiva, l'occasion colse. per offerirsi a Bucicaldo, al quale segretamente spedi lo Stradivaro, suo intimo segretario. Piacque soprammodo all'ambizioso Franzese questa spontanea ed utile offerta, e colmato il nunzio di onori lo rimandò con lettere di aggradimento e di accettazione; e con tutte quelle verbali istruzioni che giovava di non confidare ad un foglio, con pericolo che fosse intercettato. Le quali ammonivano il Fondulo di mettere a parte del segreto que' Potenti della cui fede potea maggiormente esser certo, e lo avvertivano, che partendosi Bucicaldo da Genova dopo la metà di agosto per passare a Milano con accom-

pagnamento corrispondente al suo alto grado, avrebbe tenuto la via di Piacenza, con animo d'impadronirsi di quella città per maggiore sua sicurezza, ove Cabrino o alcun altro de' suoi alleati lo avessero secondato, ai quali promise il favor del suo Re, non che l'indelebile sua riconoscenza. Affrettossi pertanto l'avveduto Fondulo a condurre a termine la già disposta spedizione di Casalmaggione, e a procurare al Maresciallo francese quell'accrescimento di forze che giovar gli potesse, senza destar sospetto in altrui, nè renderlo potente di troppo. A questo effetto spedi separatamente lo Stradiyaro a Lodi, e il Cropello a Crema, acciò l'uno informasse Giovan Vignati, e l'altro Giorgio Benzoni, che ivi eran Signori, di quanto andavasi disponendo, e li inducessero a far causa comune con lui, che al par di essi giudicava importantissimo di affievolire per quanto potevasi il Duca, vicino sempre formidabile, perchè troppo più

forte di loro. Intanto, messosi con pochissimi ufficiali di sua maggior confidenza alla tosta del suo esercito, ruppe colla solita velocità ed impeto le male agguerrite schiere de' Veneti, riprese Casalmaggiore, dove pose al governo il valente Marsilio Fondulo (1) suo cugino, e li avrebbe poscia del tutto sconfitti sotto Viadana, se il capitano che li conduceva non avesse prontamente capitolato, proponendo di ritirarsi nelle proprie terre, e non altro chiedendo se non che non venisse molestata la Marchesa di Viadana come alleata del Terzi, perchè a ciò l'aveva egli obbligata. E contemporaneamente la stessa Marchesa invid a Cabrino il vecchio capitano Balestrazzo per protestargli che la sola forza ostretta la aveva a ricevere nella sua terra i Veneti, cui però non aveva nulla somninistrato a danno del Signor di Gremona, Si:

attacement of and action at it is not be to the

<sup>(1)</sup> Bresch Chem. Guerra ! some one

mostro pago: Cabrino di sillatta dichiarazione, e lasciò ire con armi e bagagli glilavanzi del corpo veneto, tanto più volentieri quanto più lo incalzava la prossima venuta di Bucicaldo, che sembrava imminente. Laonde, di+ stese le sue truppe lungo la riva del Por il più presso a Piacenza che senza violazion di confine poteva, stette aspettando l'arrivo di quel famoso straniero. Dall'altro dato si il Vignati che il Benzoni, raccolto un picsolo campo, e collocatolo in faccia a Piacenza dalla parte di Fombio, giusta i concerti da Cabrino indicati, stettero essi pure attendendo. Tutto era pronto sino sul finire del mese di luglio, e replicati messi ed avvisi se n'erano spediti a Genova. Bueicaldo non ne parti che verso il giorno 24 agosto , alla testa di circa mille lance. Il di 26 le truppe di Cabrino da un lato, quelle del Vignati e del Benzoni dall'altro, e i Francesi di Bucicaldo da un'altra parte, investiron per modo Pia-

cenza, che dopo tre ore ebbe ad aprir loro le porte. Il Maresciallo ne prese possesso-a nome del Re di Francia, e qual deposito di ragione del duca Giovan-Maria, cui diresse tosto un corriere, annunziandogli anche, il suo imminente arrivo in Milano. Laonde, stabilito in Piacenza un governatore, es messovi un gagliardo presidio, il di 28 risali a cavallo, e venne a passar la sera a Lodi. Prima dell'aurora del giorno successivo, accompagnato da Cabrino, che tenne sempre al suo fianco, e ponendo alla testa di due numerosi squadroni, in che avea diviso il suo seguito, sì il Vignati che il Benzoni, ed altri de' principali loro partigiani, prese la via di Milano, e vi entro di buon mattino, incontrato alla Porta Romana dal Duca stesso e dalla Corte, e sestosamente ricevuto da tutto il popolo (1).

for a straight the straight and it

<sup>(1)</sup> Giulini, Contin. 1. 3. pag. 189.

## LIBRO SETTIMO.

(liò che se' Bucicaldo in Milano, e le vicende che vi incontrò, non ispettano alla presente storia, eccetto gli onori co' quali distinguer volle i suoi fautori, e soprattutto Cabrino. Di questi adunque brevemente favellerò. La parte che il nostro Fondulo sì caldamente prese in sostegno delle politiche mire di Bucicaldo, e la prontezza con che il secondò nella impresa di Piacenza e nel suo passaggio alla capital dell'Insubria, cel somministrargli armi, viveri, danaro, carri da trasporto, ed ogni maniera di soccorso, e coll' avergli procurato lunghesso il viaggio tutti quegli accoglimenti riverenziali e cortesi di che poteva sentir desiderio, e coll'averlo scortato in Milano personalmente, e perso-

nalmente assistito si nelle cose militari come nelle politiche, alle quali diede opera, aveva sissattamente obbligato l'altero, ma generoso animo del Maresciallo, che non permise il ritorno di lui a Cremona se prima in qualche splendida guisa non gli avesse manifestata la sua gratitudine. Per lo che, non contento di avere colla intervenzione de rispettivi Mipistri fatta rinnovare l'alleanza tra il Duca e ·lui per un tempo indeterminato, deliberò pure di crearlo cavaliere con tutta quella magnificenza e con que riti che erano in pratica, e che si adoperavano pure coi figli e fratelli e favoriti dei Re, allora che tali volevansi pronunciare. L'altissima opinione che tutta Italia avea di Cabrino, sì come guerriero che come principe ed uomo di Stato, giustificò pienamente la risoluzione di Bucioaldo agli occhi di tutti. Lo stesso duca Giovanni-Maria esser volle padrino del neofito, il quale dal canto suo chiamo presso di sè

da Cremona parecchi de' principali suoi capitani e consiglieri, e lo sceltissimo corpo delle, sue guardie, e tutto quell'apparato di caval-, cature, equipaggi, vestimenti ed armi, che, accrescer potevano lo splendore e la pompa di cotesta straordinaria cerimonia. Bucicaldo la celebrò nella cattedrale di Santa-Tecla il giorno 25 del mese di settembre, successivo alla festa celebratavi per quella santa. Immenso vi era il concorso. Il Duca e'l'Arcivescovo vi si trovavano, il primo qual padrino del Fondulo, il secondo qual assistente al Maresciallo. Bucicaldo, ornato di tutto lo sfarzo conveniente al suo alto grado, seduto a' piedi di un magnifico trono, sotto il quale pendeva l'essigie di Carlo re di Francia, circondato dal fiore degli Uffiziali militari e civili sì nazionali che stranieri, che in Milano trovavansi, premessi tutti i riti e le formole dagli statuti cavallereschi prescritte, armò cavaliere Cabrino in nome del suo monarca,

cingendogli intorno al corpo una banda di cuoio indorato e ricamato, chiusa sul davanti da un fermaglio d'oro massiccio, in mezzo al quale un grosso diamante splendeva, e sostenente uno stocco di finissimo acciaio con elsa tutta d'oro, intarsiata di preziose gemme, e con sodero parimente di cuoio dorato, terminante in grossa punta dello stesso metallo. Vestiva quel giorno Cabrino un abito di velluto color cilestro con giustacore e calzoni di raso bianco, e borzacchini di finissima pelle gialla affibbiati con nastri diamantati, e gli pendeva dal sinistro omero un mantelletto giallo, pur di velluto, foderato di raso egualmente bianco, e tutto intorno largamente ricamato in oro. Di raso anch' esso giallo coperto era il cappello, alla foggia italiana montato, che malamente spagnuola si disse poi, ricco di altissime piume di cigno, con l'un'ala rialzata dinanzi, e assicurata ad un nodo tutto coperto di diamanti. Nulla dirò

nè del bellissimo e magnificamente fornito corsiero ch'egli cavaloava, nè della corrispon-, dente eleganza de suoi ufficiali e ministri, delle sue guardie, e delle numerose livree della sua comitiva, perocchè ogni cosa accordavasi persettamente alla straordinaria gala di quel fausto giorno. La Corte del Duca non, apparve tanto sfarzosa al paragone, e soltanto il Duca stesso ed il Maresciallo, in mezzo ai quali il nuovo cavaliere nel ritorno dal tempio cavalcava, potevano sostenere degnamente il confronto. Un lauto convito del Duca, ove intervennero tutti i Grandi, che ebbero parte a quella insigne sunzione, diede fine ad una festa, della quale lunga memoria rimase in tutta quanta la Lombardia, e moltistorici tennero conto (1).

Reduce di là a due giorni alla sua sede, vi si vide ancora più desiderato e caro che

<sup>(1)</sup> CAMPI, CAVIT., FIAMM., eo.

dianzi. Perche sebbene in tutto il tempo che egli era rimasto assente nulla fosse avvenutodi sinistro, pure la mancanza di lui riuscivadolorosa ad un popolo generoso e vivace, che nella possanza del Signor suo ogni fiducia ed ogni orgoglio poneva. Il di che arrivò, due terzi della popolazione andarono ad incontrarlo, e da Pizzighettone a Cremona la strada affoliata degli amorevoli suoi vassalli gli offerse uno spettacolo, di cui non aveva per anco provato il più dolce. Due contrarie notizie che indi a poco gli giunsero, avanti che questo per lui si felice anno finisse, in gravi pensieri lo tennero : l'una delle qualiannunziogli la rotta di Bucicaldo, forzato a salvarsi in Francia: e questa lo afflisse; l'altra la morte violenta di Ottone Terzi per mano dello Sforza da Cotignola generale del Marchese d'Este (1), che a tutti ed a lui

<sup>(1)</sup> Cobio, ec. . . .

principalmente riusci carissima; perocche la perfidia di quel vicino era tale, che e gli amici e i nemici dovean guardarsene con gran diligenza.

Gli avvisi della sconfitta del Maresciallo che da Milano spedirongli i suoi attenti ministri Malombra e Zucco. lo istruirono delle conseguenze politiche che ne sarebbero derivate, che erano il trionfo della fazion ghibellina, e la indispensabile influenza che sull'animo del Duca avrebbe quindi esercitata Facino Cane, vincitore di Bucicaldo, e capo di essa fazione. Così realmente avvenne. Imperocche non solamente il Duca ebbe a riconciliarsi con Facino, ma dovette investirlo di una suprema autorità nello Stato, sotto il titolo di governatore, che il pareggiava alla sovranità. Non perdettero però un istante gli abili ministri di Cabrino a riconoscere ed inchinare in nome di lui l'avventurato Governatore, assicurarlo delle pacifiche intenzioni del Signor loro, e domandar la conferma del trattatto di alleanza ed amicizia ultimamente contratto. La situazion di Facino era tale. che rifiutar non poteva, senza taccia di imprudenza e di temerità, tutte le occasioni che gli si offerivano di minorare il numero de' suoi molti e potenti nemici. Per conseguenza non solamente il trattato con Cabrino rinnovò, ma ad inchiesta di lui volle pure di egual modo obbligarsi tanto il Vignati che il Benzoni, Signori di Lodi e di Crema, co' quali lo stesso trattato, sebbene ristretto a minor durata, segnò (1). Di ehe furon tutti lietissimi, come se evitato avessero una disastrosa guerra, di cui potevano a ragion sospettare. Ma l'accorto Cabrino, non ancora contento di si prospera conciliazione, vedendo che Piacenza rimaneva tuttora in mano al presidio francese lasciatovi da Bucicaldo, ma

<sup>(1)</sup> GIULINI l. c.

esservi debolissimo ed incerto di sè medesimo dopo la disfatta del suo generale, e sapendo che tosto o tardi Facino Cane avrebbe tentato ricuperarla, tanto più che già spento era il Terzi, e Parma all' ubbidienza dello Estense venuta, e ciò non convenendo alla propria sicurezza e tranquillità, segretamente per mezzo de' più destri de' suoi ussiziali si adoperò per modo che il Vignati, già statone Signore, un convenevol prezzo a titol di compera ne offerisse al comandante, e che costui l'accettasse e datogliene il possesso avesse a partirsene Piacque ad ambe le parti il progetto, e fu si segretamente e con tanta sollecitudine eseguito che il Vignati già riconosciuto era di nuovo Signore in Piacenza, ed i Francesi già indi molto lontani, quando il conte di Biandrate, cioè Facino Cane, giunse a saperlo. Il quale; non trovando opportuno per allora di risentirsi col Vignati di siffatta sopraffazione, non mosse

querela veruna, nè veruna protesta frap-

Quanto alle conseguenze che la morte del Terzi dovea produrre, Cabrino alleato col marchese d'Este e con tutti i nemici di quel violento tiranno, vista la città di Parma divenuta preda dello stesso Estense, pensò di trarne egli pure qualche profitto, valendosi de' patti accettati nel trattato sovraesposto. Perdute le città di Parma e di Reggio, Niccolò e Giorgio figliuoli, dell'ucciso Ottone rimaneyano Signori di Guastalla, di Borgo-San-Donnino, di Castelnuovo, di Firenzuola. di Colorno, di Guardasone, di Tizzano ed altri luoghi, tutti di buona rocca forniti, ove si ritirarono. Ma Orlando Pallavicino con un colpo di mano tolse loro il forte castello di Borga, e Alberta Scotti occupà Firenzuola (2).

<sup>(1)</sup> Giulini, Cont. t. 3. p. 206. co.

<sup>(2)</sup> MURAT. Ann., ed altri.

Cabrinó adunque volò a prendersi Colorno, Bressello e Guastalla, tanto più che antichi diritti su questi luoghi aveva la Cremonese Repubblica, ch'egli rappresentava; e vi lasciò sufficienti forze che li custodissero.

Morirono in questo frammezzo tanto il sommo pontefice Alessandro V, quanto il re de' Romani Roberto, e vennero dai rispettivi corpi elettori nominati a succedere loro Baldassare Coscia napolitano, che assunse il nome di Giovanni XXIII, e Sigismondo re d' Ungheria fratello del deposto Venceslao. Gli onori funebri, che Cabrino celebrar sece pei primi, e le pubbliche seste che ordinò pei secondi, manifestarono al tempo stesso così la sua magnificenza come la sua politica; e tutti gli uomini di Stato rimasero da ciò pure convinti che il Signor di Cremona nè Guelfo era nè Ghibellino, ma savio e prudente principe, egualmente amico di coloro che amici volevano essergli, qualunque

fosse l'opinione o la fazion loro, e soltanto geloso difensore della propria independenza, e della gloria e felicità de' suoi popoli.

Tra queste moltiplici cure soppraggiunse l'anno 1411. Pandolfo Malatesta, Signor di Brescia; traendo egli pure vantaggio dalla debolezza e discordia della Corte di Milano, erasi già da qualche tempo con l'arte e con l'oro impadronito anche di Bergamo, e stendendo le sue armi verso i confini più esposti, cioè lungo il fiume Ollio, stavasi in guardia d'ogni sorpresa, allorchè seppe i prosperi avvenimenti di Facino Cane, e l'autorità cui salito era. In odio di lui pertanto ed a propria salvezza deliberò di occupare il forte castel di Soncino, benchè noti gli fossero i diritti che vi aveva il suo alleato Cabrino, e i tentativi già da esso fatti per torlo ai Barbo. Giudicò quindi che Cabrino stesso applaudir dovesse alla sua risoluzione, e nell'atto che con un colpo di mano riusci in una notte

di gennaio a far sua quella rocea, un messaggiere a Cremona spedi, che a Cabrino recò la seguente lettera. « Magnifico ed ilco lustre signore ed amico. L'alleanza che ce felicemente stringemmo, il giusto partito ce al quale entrambi finora servimme, e il comune nostro interesse, mi fanno credero ce che tu non debba veder di buon occhio 66 l'emulo nostro, il superbo Facino, ascese « alla somma podestà in Milano, obbligande se quel Duca e il Conte di Pavia a rimaner-« gli soggetti ed ubbidienti, e minacciando 60 il peso della sua collera a chiunque non « sosse per inchinarglisi e riverirlo. Io spero ce che l'illustre Fondulo non si porrà nel mumero di codesti vigliacchi; l'amico sue A Pandolfo certamente no. Ma ciò appunto « debbe metterei in avvertenza contra quell'or-« goglioso. Io che per la maggior vicinanza a mi trovo esposto prima degli altri a suoi « colpi, ho deliberato di premunirmi per

se quanto mi è possibile: tanto più che note 66 mi sono alcune misure guerresche ch'ei « va preparando. I miei dominii di Bresoia se e di Bergamo si trovano esposti agli inse sulti di lui da queste parti per cui scorre se l'Ollio, se io nol prevenissi, ponendomi in luogo ben munito, qual è Soncino. Ho dunque stimato il meglio di non aspettare si il pericolo, e impadronito mi sono di questa se rocca, donde con sufficiente presidio sto osservando i suoi passi. Non ignoro le ragioni sche tu hai sovr'essa, e come tua patria e se come tuo feudo, e sin d'ora le riconosco. e sin d'ora prometto di rinunziartela tosto 66 che il presente pericolo svanisca. Ma la se mia sicurezza a ciò mi spingeva. Se tu se vuoi con nuova e particolare alleanza le se tue genti riunire alle mie per far fronte a se colui, credo che a te pur gioverà: e in tal caso disponi anche del tuo Soncine; se so non vuoi, perdonami il fatto, e attendi il

a tempo opportuno alla restituzione. Fa però te di non ingannarti nelle tue risoluzioni. Sta sc sano . Nuovo non giunse a Cabrino siffatto procedere dell'astuto Pandalfo, e ciò che soprattutto gli dolse fu di averlo prevenuto in una impresa che aveva in animo di compir egli, sì per sua propria soddisfazione rispetto al Barbo, come per aver l'aria di farsi un merito verso la Corte di Milano, e segnatamente verso Facino, che in quel momento tutta l'autorità ne rappresentava. Il perchè non tardò a consegnare al messaggero di Pandolfo la seguente risposta, ordinandogli poi di tosto uscir di Cremona. « Magnifico 66 signore. Strana maniera di manifestarmi 66 amicizia adoperasti, occupando, senza pur se avvisarmene, la terra mia, col pretesto di es guardarti da un sognato nemico. Se così se tratti i tuoi alleati, parmi che giovar debba so non esserlo. Ed è perciò che ti dichiaro se cessata d'ora innansi ogni convenzione fra

se noi, fino a tanto che tu spontaneamente s rientrato non sia ne' consini dello Stato tuo, s che io stoltamente ti ho lasciato ampliare sul Bergamasco, Per conseguenza debbo ca all'onor mio quel risentimento che l'audace 66 impresa tua richiede, e quella vendetta che io di concerto con Façino mi affretterò ss di prendere sopra di te violatore de' patti. 66 Allora, forse ti dorrà di avere schernito il tuo confinante Cabrino 2, Non tardò un istante il Signor di Cremona a consultare Facino, l'amicizia del quale parevagli in quei giorni sì utile che necessaria, e inviogli Giacomo Ala suo capitano di fanti a proporgli i. modi ch'egli credea di tenere per umiliare l'albagia di Pandolfo, ovvero a udir quelli che a Facino piacesse di suggerirgli. Aggradì Facino sissatta partecipazione per parte del Fondulo, e onorato il messaggero di lui gli fece per suo mezzo sapere aver egli risolto di incorrere sulle terre del Bergamasco, ang

cora sdegnose del nuovo loro Signore, e parergli opportuno che anch' egli dalla sua parte lo punzecchiasse, tentando di metterlo fra due fuochi, e forzarlo per lo meno à rientrare ne' suoi primi confini : salvo il prendere ulteriori disposizioni, a norma degli avvenimenti, e ben inteso che in capo a trenta giorni si l'un campo che l'altro si ponesse all'impresa. Udito il disegno di Facino, frenò Cabrino il caldo suo animo che a sorprendere il castel di Soncino lo stimolava, e le armi che a quell'azione andava ordinando in vece rivolse nel termine prefinito alla non difficile riva dell' Ollio dalla parte di Calcio. Composto era il suo esercito di sei compagnie d'uomini a piedi, e di tre a cavallo, oltre due compagnie a piedi della propria sua guardia. Erano queste comandate da Stefano Fondulo suo cugino, e da Paolo Goldoni quelle de' fanti aveano per duci Niccolo Bonomo, Nicolino Stanga, Pietro Granello, Bar-

tolomeo Bonetti, Mauro Carenzone, e l' Ala. summenzionato; ai cavalieri presiedevano il marchese Antonio Pallavicino, Muzio Botta, e Bernardo Zaccaria (1). Vuolsi da alcuniche anche da due spingarde di bronzo lo facesse accompagnare; ma benchè sia certo che Cabrino fu de' primi in Lombardia che delle nuove armi da fuoco le sue truppe munisse, non è però certo che in quest'anno ne fosse già provveduto. La via di Castelleone prescrisse, di Mozzanica e di Calcio, asciò Pandolfo non facilmente si accorgesse di cotal movimento di truppa, imperocchè Soncino in tal modo gli rimaneva di fianco a principio, e poscia alle spalle, sino a tanto che non giugnesse il momento di marciargli contro di fronte co' soldati di Facino. Ma pochi erano. questi e non guidati da lui, che da Milano e da Pavia non osava staccarsi per non es-

<sup>(1)</sup> BRESCIANI nella Cremona Guerr.

sere soprassatto dalla fazione anti-ducale. Per lo che Cabrin parimenti, posta una forte guernigione in Salvirola, in Fontanella, ed in Calcio, non più di tre compagnie di fanti e di una a cavallo permise che nel Bergamasco dalla parte di Urago innoltrassero. lasciandone l'onor del comando al Botta, cui commise di unirsi al più presto al capitano del Cane, e tutta l'impresa lasciare diriger da esso, prestandovisi però egli con diligenza e coraggio, e suoi frequenti ragguagli a Cremona mandando, ov'egli tornò. Ma Pandolfo, che di tutte quelle mosse venne prestamente informato, e che indovinar non sapeva i disegni dell'inimico, e che saputo il ritorno di Cabrino in Cremona paventò non forse costui dalla parte del Bresciano tentasse di assalirlo alla sproyveduta, ripforzò tosto i presidii di Pontevico e di Quinzano, fece da quel di Soncino, che fortissimo era, Romanengo occupare, per tener d'occhio le

CAB. F. T. I.

sparse guernigioni del Fondulo, e Giovanni da Terzo, suo capitano, che malamente alcuni storici chiamano Torso, o Tosco (1), dal comando della rocca di Soncino levo, ordinandogli di perseguitare e disperdere, per quanto potesse, le milanesi e le cremonesi milizie, e soprattutto impedirne la congiunzione: a lui nel comando della stessa rocca Giacomo Covi sostituendo, parente di Cabrino, ma suo dichiaratissimo nemico. Se il Signor di Cremona avesse voluto giovarsi di que' momenti, aveva egli tante forze raccolte, colle quali non solo l'oggetto della presente impresa conseguir pienamente, ma si pure al Malatesta rapire la signoria di Brescia. La sua avvedutezza però da sissatti ardimenti il trattenne, imperocchè nel cuor suo di nessun si fidaya, e il Facino aveva in esecrazione. Intanto cotesto avventuriero insolente, che

<sup>(1)</sup> CAMPI, CAVITELLO, ec.

calcava col proprio piede il collo del Duca di Milano e del Conte di Pavia, sciagurati fratelli, e forse di tanta soiagura meritevoli, le armi del primo contro il secondo movendo, avea costretto Filippo Maria a cedergli la rocchetta del ponte di Ticino, e a chiudersi pel sorte castello, cui pose tosto l'assedio (1). Non volle Filippo resister di troppo a Facino con pericolo di perder tutto; ma chiestagli una capitolazione, a lui consegnò pure il castello, e su costretto di accontentarsi del nudo titolo di Conte di Pavia, e degli scarsi emolumenti che colui gli assegnò, dopo avere dato il sacco alle case de' Guelli, non che a quelle puranco de Ghibellini, e cavatone assai ricco bottino. Questo fatto accadde ne' mesi di primavera, cosicchè la guerra a Pandolfo riusoi pressoche nulla in quel tempo, e a semplici scorverie e scaramucce ridotta. Ma

<sup>(1)</sup> DIARIO Ferrarese, nel t. 24 Rer. Ital.

sciolto dall' impegno di Pavia, e ricevuti in Milano i complimenti del Duca e gli applausi de' cortigiani per sì bel fatto, accorse al principiar della state al suo picciolo campo nel Bergamasco, di molte genti lo rinforzò, e di concerto con quelle dal Botta condotte, cominciò ad incalzare gagliardamente i Bresciani. Giovanni da Terzo troppo debole si trovava per far fronte dalla parte dell' Ollio alle forze riunite del Cane e del Botta: e risolse, anche per proteggere Soncino, di ripassare il fiume, e in Romanengo salvarsi, che già dai suoi si teneva. Ma caduto in una imboscata che il Botta gli tese, e soprassatto dal numero, ricusando di arrendersi, rimase vittima del suo coraggio e della ostinazion sua, e appena potè un manipolo de' suoi il sanguinoso cadavere trasportar colà dove sperava di porsi in salvo, e di preparar nuove offese (1). Piacque a Cabrino l'udire che Fa-

<sup>(1)</sup> CAMPI, e CAVIT. sucitation

cino ito fosse in persona a quell'impresa; ma troppe ragioni trovò per iscusarsi di andarvi egli pure, sino a tanto almeno che di riprendere Soncina non si trattasse. Imperocche non meno sospettava egli e adombravasi dell'astuto Pandolfo, che Pandolfo di lui. Sapendo anzi che in Villarocca, picciol castello del Cremonese posto sul confluente dell'Ollio, ove il dominio bresciano a quel di Mantova confinaya, molti terrieri manifestavano qualche affezione al Malatesta, e temendo che coloro non si impadronissero di quelle fortificazioni, nelle quali non amava di lasciare un grosso presidio, mando nella state medesima parecchi manovali di Cremona a demolirle ed abbattere interamente (1), acciò se alcun ribelle progetto ivi covasse più non trovassero i complici un sì utile asilo. Oltre a ciò, avuto av-

<sup>(1)</sup> BRESCIANT nel lib. ined, Origine delle ville, ec.

viso da Bartolomeo Capra vescovo di Cremona, ma tuttavia sempre segretario apostolico, che il sommo pontefice Giovanni XXIII lo aveva innalzato alla cattedra arcivescovile di Milano, ove quanto prima, e tosto che il Santo Padre gli avesse concesso di partirsene, contava recarsi, Cubrino, che degli onori alla religione dovuti era gelosissimo custode, volle che Zirino de Panni, proposto di Santa-Lucia, e vicario generale del Capra (1), festeggiasse col concorso di tutto il Clero sì fausto avvenimento, cui gli piacque assistere egli con tutta la Corte sua. Aggiungasi che Uguccion de Contrari, chiaro capitano di Niccolo marchese d'Este, e signor di Ferrara, Modena, Reggio e Parma, scorreva in que giorni con duemila cavalli e assai fanteria le terre di Orlando Pallavicino.

<sup>(1)</sup> Che tal fosse consta da Istromento originale di quest'anno, presso di me.

a cui toglieva (oltre più luoghi) la nobil rocca di Borgo-San-Donino, lui costringendo a recarsi a Ferrara, e gli ordini di Niccolò venerare, il quale, stesagli generosamente la mano, al proprio servigio con decorosa provvisione lo tenne (1). E perchè i possedimenti del Pallavicino a quella parte della cremonese provincia che giaceva sulla destra del Po confinavano, così non poche milizie stimò necessario mandare alla frontiera, acciò nessuna ingiuria o molestia da que' belligeranti al suo territorio si commettesse. Le quali tutte plausibili ragioni al Facino per mezzo del Botta fece note, onde iscusarsi se a quella impresa egli personalmente tardava recarsi. Quando poi seppe avere Orlando assunto il servizio di Niccolò d'Este, stimò opportuno di spedir tosto il marchese Antonio, suo capitano di cavalleria, e di Orlando cugino ed amico, a

<sup>(1)</sup> Diario Ferrar. sopraccitato.

complimentare il Signor di Ferrara sulla prosperità delle sue armi, con segreta istruzione di intavolare col mezzo dello stesso Orlando una nuova alleanza. Imperocchè le cose politiche di Milano scorgeva egli in tanto disordine e in tale stato di violenza disposte, che prossimo prevedevane lo scompiglio, da cui gli stava a cuore, di non venir danneggiato, se anzi non avesse potuto cavarne vantaggio, come lusingavasi. Tutta la state e l'intero autunno trascorse che nè Facino avea potuto cacciar Pandolfo da Bergamo, nè Pandolfo lui dal Bergamasco rispingere. Ma finalmente stancatosi il Cane di tanti inutili incontri, levò d'improvviso l'assedio al castello di Bergamo, un largo blocco lasciandovi; e in un sol corpo ridotte le sue forze e le alleate, diessi a rintracciare i nemici, e verso l'Ollio piegò, dove in satto poco al di sopra di Quinzano accadde lo scontro verso la metà del dicembre, e caldissima battaglia da ambe le parti

con molto valore su combattuta, rimanendo i Milanesi padroni del campo. La vicinanza di Soncino indusse i suggitivi soldati di Pandolso a colà risugiarsi, inseguiti con la dovuta cautela dai cavalli del Botta sino alla sponda dell' Ollio, ove molti di que' spaventati assomparono per soverchio desio di salvarsi (1). Facino allora commise al Botta di passara il siume con tutti i suoi, ai quali due compagnie de' prodi alabardieri Monserrini aggiunse, imponendogli di cerchiar tosto Soncino, e sacendo avvisare il Fondulo, che a

(1) A quest' anno ed a questa guerra appartengono le trattative per la restituzione a Pandolfo (poi che ebbe luogo la pace) di varii Soncinesi fuorusciti, che Cabrino avea fatti prigionieri di qua dell'Ollio, delle quali trattative si ha memoria in alcuni Atti contemporanei esistenti oggi pure nel municipale archivio del Naviglio di Cremona.

lui l'onore di quell'assedio volea riservato, perocchè egli di nuovo sotto la rocca di Bergamo andava ad accampare, Aggradì Cabrino tal distinzione, e si accinse all'impresa.

Appena seppe avere il Botta occupate le più vantaggiose posizioni intorno a Soncino, e appena udi essere la piazza difesa da Giacomo Covi figliuolo di Niccolò, entrambi assezionatissimi del duca Giovanni Maria, ma da più anni divenuti nemici de' congiunti loro Fonduli, o per emulazione d'autorità, o per compassion dei Barto, verso i quali da Cabrino e da tutta la stirpe sua mantenevasi il più deciso accanimento, stimò opportuno di recarsi egli colà sul principiar del dicembre, accompagnato da dugent' uomini a piedi, e ottanta a cavallo, la forza de' quali raddoppiò col richiamo di parte de' presidii già posti in Salvirola e Mozzanica. Eseguita con codesti militi una improvvisa incursione nelle terre circostanti,

e presi i castellucci di Pumenengo e di Gadignano, che ai Barbò appartenevano, sece nel primo cattivi Cristoforo Barbò col figlinol suo Lamelago, e nel secondo Cabrino Barlo cugin di Cristoforo, e parecchi di essi terrieri. All'aspetto degli antichi ed ostinati suoi emoli, talmente la natia ferocia in quel ferreo cuore si ridestò, che fattili porre a bisdosso di tre magri cavalli, a Cremona mandolli, con positivo ordine al podestà che fossero precipitati dall'alto della gran torre (1) nel termine di ventiquattr'ore, esclusa qualunque ragione che si presentasse da chi che sia per impedirne, o ritardarne l'esecuzione; imperocchè prevedea che il suo cugino Costanzo, del quale venerava le qualità, se informato ne fosse, tenterebbe di opporvisi. Ed essendogli riuscito di comperare ne' mesi addietro dai Veneziani sei cannoni di ferro,

<sup>(1)</sup> CAVITELLO, fol. 151.

al servizio de quali condusse parimente gli nomini e le munizioni ed i carri occorrenti, perocchè ancora nuovo era in Lombardia quel genere di offesa, così seco a quell'assedio li volle, ben prevedendo ne leggiera impresa nè breve dover sostenervi. Postosi quindi nella linea sagacemente presa dal Botta, e raccolti all'infretta da tutte le terre circostanti gli operai necessarii, da esperto architetto governati, alzar sece su varii punti della linea le convenienti bastie, e tre ridotti per le artiglierie, su ciascun de' quali due cannoni locò. Prima tuttavia di cominciare il fuoco, anzi pure innanzi che le ordinate fortificazioni fossero al termine loro ridotte, stimò necessario di tentare l'animo del Covi, cui questa lettera scrisse. « Magnifico Signore, e carissimo « Cugino. Mi ha fatto maraviglia l'udire che « tu tenga il castello della nostra comune a patria a nome di Pandolfo Malatesta si-« gnor di Brescia, che nessun diritto vi ha.

" Tu non ignori che della Signoria di Cres mona fa parte, o almeno allo stato dei « Visconti appartiene per ereditaria ragione, « Il valoroso Facino Cane, protettere e di-« sensor de Visconti, è venuto a cacciare « Pandolfo dal suolo bergamasco, che colui « si usurpò, e da qualunque altro luogo « che ha occupato fuori della giurisdizione « di Brescia; e dopo averlo replicatamente " battuto, ha me incaricato di riprendere Son-« cino, mentr'egli al riconquisto di Bergamo si è ne scorsi giorni recato. Io credo perse tanto che tu non vorrai ostinarti a difendere un luogo che a Pandolfo non ap-« partiene; e spero che, viste le ordinanze 4 di Facino, che il mio segretario ti comu-« nicherà, ti presterai di buon grado a quella « più onorevole capitolazione che ti piacesse 4 propormi. In caso diverso debbo avvisarti « che io mi trovo nella situazione di riprens dere con la sorza ciò che con la persua-

« sione non potessi ottenere. Ma io conosco « le tue virtà e il valor tuo, sin da quando. « giovinetti ambedue ci educavamo alla gloor ria, ed ho fiducia che il mio messaggiero 66 mi porterà risposte degne di te e del tuo 44 Affezionatissimo Cugino Cabrino Fondulo >20. Preceduto da un gruppo di sei cavalieri con bandiera bianca andò lo Stradivario sino ai posti avanzati, ove abbassato il ponte levatoio, ed uscito un manipolo di alabardieri con un sergente, questi, posta loro la benda agli occhi, nel castello li introdusse, e sino alla presenza del Covi il parlamentario scortò. Letta la lettera, quell'iracondo se ne turbò, ma da onorato gentiluomo non altro disse allo Stradivario se non che nessuna sede nel suo signor riponea; e mentre la risposta gli faceva disporre, volle che si egli che la scorta sua di buoni rinfreschi si regalasse. La lettera che poscia gli consegnò era del tenore seguente. " Magnifico Signore, R un mero

« accidente che io da Pandolfo Malatesta ce ricevessi il comando del castello di Soncino, quand'egli a sè richiamò il Terzo. 66 Nè io sono per riconoscere, e molto meno a per servire, nessuno usurpatore dell'altrui « dominio. Ma la ragion di guerra e il dico ritto della vittoria vuolsi da ogni onorato 66 guerriero rispettare. Io so che al castel di « Soncino pretende per antico diritto il po-6 polo cremonese, e so che vi pretendono ca alcuni privati; ma nè il popolo di Soncino 46 volle mai far parte integrante della contea di Cremona, nè io della ragion de' privati « sono depositario e disensore. Perciò nè al « superbo Fondulo sono per cederlo, nè ai co disgraziati Barbò. Che se tu intendi acquistarlo pel Duca di Milano, in tal caso operi con giustizia; ma il Duca, o il suo capise tano Facino, mal si avvisarono a darne a 66 te l'incumbenza. Assai ti conosco e pel ce tempo che fummo insieme e per le samose

a tue azioni. A te dunque non offerirò patti « mai, perchè nemico ti credo della tua pa-« tria, del tuo Duca, della mia persona, e « d'ogni ragione che alla immensa ambizion 46 tua faccia ostacolo. All'autorità, di cui Fa-« cino è investito, e che mi è nota, ubbidirò restamente, purchè un Fondulo non ne sia ministro; e di ciò farò lui medesimo « consapevole. Del resto, nè la tua forza nè « le tue parole potranno indurmi giammai nè " a cederti ne a crederti. Addio ». La lettura di questo soglio, e il verbale ragguaglio del segretario, non giunsero inaspettati a Cabrino. Sollecitati per conseguenza i lavori, e alzate le batterie, cominciò appunto col principiar dell'anno 1412 a lanciare globi di ferro contro le mura. del ben diseso castello. Sistatte ossese non aveva il Covi da contraccambiargli; ma in mille altri modi riusciva a disturbarlo, massimamente con improvvise notturne sortite, e con saper subito riparare ai danni che dai bellici

tormenti si cagionavano. Pandolfo Malatesta in questo mezzo tutte le vie tentava si per soccorrer Bergamo, dal Cane combattuto, come Soncino. In favor di quest'ultimo destinò Giovanni Toscano Soncinese (che alcuni confusero col Giovanni di Terzo menzionato di sopra), suo capitano di cavalleria, il quale una figlia di Giacomo Covi avea per moglie, ed impazientissimo era di liberare la patria ed i congiunti da quelle terribili angustie. Questo prode seppe sì ben coprire i suoi movimenti, che Cabrino non potè avvedersene. Già era giunta la metà del gennaio, già stava per aprirsi la breccia; già aveva il Fondulo destinate le truppe che per essa dovevano compir la vittoria, già nel cuor suo memoranda vendetta volgeva contro il Covi, quando la notte del 18 gennaio, due o tre ore prima che l'alba del di seguente apparisse, il Toscano, varcato felicemente l'Ollio dalla parte degli Orzi Nuovi, fu così all'im-

provviso e con tant' impeto addosso al campo mezzo addormentato e mezzo intirizzito di Cabrino, che in pieno scompiglio e disordine il pose; e se Cabrino non avesse avuto stanza in una casa di campagna della sua famiglia, distante dalla linea poco più d'un miglio, avrebbe corso rischio gravissimo della vita, o della libertà. Questa perdettero infatti il Bonetto, ed il Carenzone (1) capitano di fanteria, insieme a più di dugent' uomini delle compagnie loro e d'altri, e la vita pur vi lasciarono il Botta, che al primo romore accorse frettoloso, e il Bonomo, e circa trent'uomini, imperocche gli altri eransi dati a prontissima fuga. Dai fuggitivi che al quartier di Cabrino corsero a rifugiarsi, venn' egli tostamente avvisato dell'avvenuta sorpresa; tosto egli una compagnia delle sue guardie a piedi, ed una di cavalleria pose sull'arme. Fortu-

<sup>(1)</sup> BRESCIANI, Crem. Guer. ec.

natamente il Toscano non si avvide dei ridotti de' cannoni, e non volle perder tempo a far-atterrare i fortini ne' quali incontrò, siccome dapprima avea commesso, perocchè non più di trecent' uomini seco avea, nè gli crano ignoti i vicini presidii a Cabrino ubbidienti: perlocche affrettossi di entrare nel eastello, ove utilissimo riusciva il suo soccorso. Codesto contrattempo cagionò sommo dispetto nell' animo di Cabrino, il quale tutta la sua ira vendicatrice contra il Malatesta rivolse, non sapendo che dal genero del Covi. gli era quel colpo venuto. Perlocchè, fatto suonare a raccolta, risolse di levar l'assedio, e ritirarsi a Cremona, per ivi richiamare e riordinar le sue genti, ed alla prossima primavera portarsi a punir Pandolfo di cotal tracotanza; e questa sua risoluzione fece sapere a Facino, cui mandò copia della lettera del Covi per suo governo. Facino stavasi appunto per partir dal suo campo a cagione di

malattia sopravvenutagli, quando quest'avviso, gli ginnse, e giovossene egli, distaccando immediatamente un picciolo corpo di cavalleria, al cui capitano doveva il Covi, giusta i dispacci che recava, consegnare il castello pel Duca di Milano, In questa occasione Facino, lodando la sedeltà e intrepidezza di Giacomo, lo ammoni non potergli accordare la continuazion del comando, come quegli che da Pandolfo ne era stato investito, ma riportarsi interamente a lui nella scelta del successore. Per lo che Giacomo, spogliatosi della sostenuta autorità, al proprio genero e liberatore Giovanni Toscano la conferì, che poseia erroneamente alcuni storici dissero averne avuto la signoria (1). Tutto ciò avvenne dissatto sul finir del gennaio: imperocchè si ha dal Giulini che il Duca sesteggio in Milano il giorno 4 di sebbraio la ricupera di quel castello (2),

<sup>(1)</sup> CAVITELLO, ibi, e Codaglia, Hist. Unceol.

<sup>(2)</sup> GIULINI, Continuaz. t. III.

Comunque l'animo di Cabrino altamente inasprisse a quel rovescio, pure nè alterazione veruna mostrò egli sul viso o ne'discorsi che ebbe a tenerne co'principali suoi magistrati, nè realmente scoraggiossi, ben sapendo come nel fatto delle cose di guerra soglia la capricciosa fortuna le più volte imbizzarrire. Le disposizioni ch' egli immediatamente ordinò per lo richiamo de' fuggiaschi, per le onorevoli esequie de morti, pel cambio de' prigionieri, e pel riordinamento dell'esercito, convinsero tutti che ben altri colpi doveva contr'esso adoperare o la possanza celeste, che i nemici di lui speravano armata a suo danno, o il cieco destino, al quale altri attribuivano l'andamento delle cose del mondo, pria che abbattere e intimorire quell'imperterrito cuore. Lunga, e da pungenti parole accompagnata per l'una parte e per l'altra, fu la trattativa, anzi pur la contesa, che per ben due mesi durò tra Cabrino e Pandalfo,

per mezzo de'legati loro, pel cambio de' prigionieri: imperocchè il Fondulo erasi ostinato
a non render parecchi Soncinati, che il Botta
dapprima, ed egli stesso dipoi nella sua ineursione, aveano preso di là dall' Ollio, e
mandati prigionieri in Gremona nel castello
di Santa-Croce. Rimane tuttora un documento prezioso di tal contrasto, che il vivente erudito Cremonese sig. Grasselli, ha
felicemente trovato (1). Molte ragioni infine
trassero Cabrino a restituire que' sciagurati,
che a Pontevica vennero cambiati con altrettanti Cremonesi.

Intanto, giusta il costume suo, rinnovò egli per l'entrato anno 1412 i comandanti delle piazze forti sparse nel suo principato, eleggendo in governatore di Casalmaggiore quel Luchino Ponzone che nella medesima qualità vi era stato l'anno 1406; di Castel-

<sup>(1)</sup> GRASS. Guida di Crem.

leone il fratello del prode Muzio Botta ultimamente estinto, cigè Giavanni, non meno di lui animoso e fedele: di San-Giovanni-in-Croce il giovine Zanbonino Musso; di Piadena l'astuto Corrado Dovara; di Pizzighettone il ben disposto Francesco Offredo; e di Castelnuovo-Bocca - d' Adda l'ardente Bartolomeo Sommo, che a maggiori cose sembrava aspirare. (1) Ne' castelli di Cremona, in quello di Macastorna, e in altri meno importanti della provincia, lasciò i comandanti che vi erano. Per mezzo poi del Malombra e dello Zucchi, che sempre in Milano soggiornavano, complimentar fece il duca Gio. Maria sui ricuperati castelli di Marignano e di Soncino, non senza esporre la parte attiva ch'egli ebbe insieme a Facino pel riacquisto del secondo, nè senza tacere, con la dovuta rispettosa cautela, i

<sup>(1)</sup> BRESCIANI, Crem. Guerr. a que-

diritti propri sul possedimento ed occupazione di una rocca la quale alla non contrastata Signoria sua di Cremona da tanti secoli apparteneva, e di cui lo stesso Duca avea lui non ha guari riconosciuto feudatario con titol di conte. Sopra di che Giovan Maria consultar volle Facino, ch' ammalato giaceva a Pavia, e quegli le pretese di Cabrino col suo voto convalidò. Laonde questo avviso prevalendo nell'animo del Duca a tutti i contrari intrighi del conte Niccolò Covi, padre di Giacomo, che consigliere sedeva nella sua Corte, volle Gio. Maria che sosse al Fondulo immediatamente restituito Soncino. E quivi mandò egli tostamente in governator della rocca Anton Puerari, che indi a poco tempo richiamò, come poco atto, sostituendogli il cugin suo Giacomo Fondulo (1) fratello di Costanzo, e giovine di gran core; il qual vi

<sup>(1)</sup> BRESCIANI, Crem. Guerr. a quest' anno.

rimase tutto il rimanente dell'anno, e parte del successivo. Allora fu che Pandolfo Malatesta ritirar fece dai piccioli castelli di Fontanella, di Covo, d'Antignate, di Romanengo e di Cadignano, ed altri anche minori (1), que' presidii che Giovanni Toscano vi aveva posti, e nel suolo bergamasco li fece rientrare insieme ad esso Toscano, ed al Covo suo suocero, cui la sudditanza a Cabrino riusciva insopportabile.

Mentre il Signor di Cremona andava in tal modo ampliando il suo credito, la possanza e la dignità, imperocchè il suo governo sì militar che civile esercitavasi con estrema precisione, giustizia e decenza, un terribile avvenimento si maturava a Milano, pel quale avrebb'egli, volendo, potuto a più alto seggio aspirare. La lontananza di Facino, che ben due mesi aveva personalmente guerreggiato

<sup>(1)</sup> CAVITELLI, fol. cit.

contra Pandolfo, e già da tre altri mesi languiva in Payia, assalito da violentissima gotta, e da tormentosissimo mal di fianchi (1), fino ad essere pressochè abbandonato dai medici, diede causa ai Guelfi di Milano, suoi capitali nemici, a tentar di sottrarsi dall'oppressione, in cui tenuti erano sì da lui che dal Duca, del quale odiavasi, oltre il partito, la abituale serocia e i perduti costumi. Ma il timor loro, e la naturale cautela delle congiure, lasciò luogo ai Ghibellini di eseguir essi rapidamente ciò che meditavano gli altri. Imperocchè, udita irremediabile la malattia di Facino, previdero essi che l'incostante Gio. Maria, o per amicarsi la contraria fazione, o per emanciparsi da quella specie di obbligazione politica cui soggettato si era, avrebbe presso di sè richiamati i più possenti fra i Guelsi, e col mezzo loro dispersi e schiacciati gli

<sup>(1)</sup> GIULINI. ibi. pag. 211.

amici attuali. La quale opinione, fondata sul conosciuto carattere di quel principe, in tal modo prevalse, che i Ghibellini risolvettero disfarsi di lui prima che egli a cotal cangiamento giugnesse: e la mattina del lunedì 16 di maggio lo trucidarono nella chiesa di San-Gottardo, o mentre ad essa recavasi. giacchè sopra di ciò non bene si accordano gli scrittori. Tutte le particolarità di siffatta congiura, e i nomi de' complici principali, trovansi nelle storie. Nel giorno stesso cessò di vivere in Pavia Facino Cane, assistitó dal nuovo arcivescovo di Milano Bartolomeo Capra, giuntovi da pochi giorni, al quale il moriente Facino e la fazion ghibellina, e la moglie ch' ei lasciava, e il conte di Pavia Filippo Maria caldamente raccomando, avendo poco prima di chiuder gli occhi avuta notizia dell' avvenuto assassinio. Fortunatamente per Filippo Maria era colà comandante del castello il Cremonese Antonio Bozero, grande

amico del Capra (1), il qual tosto prese tutte le convenienti misure per assicurar la persona e la vita del nuovo Signore, contro gli attentati de' nemici di lui (alla testa dei quali erano i Beccaria); e governava il castel di Milano Vincenzo Marliano, che parimenti subito riconobbe in Filippo il legittimo successore di Gio. Maria, e quindi non volle arrendersi mai nè alle minacce nè alle offerte di Estore Visconti, già dagli ammutinati proclamato duca. A que'due Cremonesi però, cioè al Capra ed al Bozero, andò principalmente debitore Filippo Maria della ottenuta successione al trono: imperocchè essi furono che l'util consiglio gli diedero di sposar tosto la vedova di Facino, benche per età gli potesse esser madre, la quale e per le ricchezze in danaro contante di che era provveduta, e per la Signoria del defunto

<sup>(1)</sup> GIULINI, ec.

marito sinora avuta delle città di Pavia, Alessandria, Tortona e Novara, del contado di Biandrate, e delle grosse terre di Varese, Cassano, Abbiategrasso, oltre tutto il Seprio, tutta la Brianza e tutta la Vallassina, ed . oltre i luoghi di Canturio, di Rosate, e quelli tutti del Lago Maggiore sino a Vogogna, potea renderlo tostamente poderosissimo e formidabile. E cotal matrimonio piacque per modo ai Beccaria, ai parenti di Facino, ai sudditi di lui, ed al suo esercito, che Filippo trovossi in istato di conquistare in brevissimo tempo il Ducato, siccome avvenne. Di tutti cotesti avvenimenti i giureconsulti Malombra e Zucchi, anzi pure lo stesso arcivescovo Capra, tenevano regolarmente al giorno il Signor di Cremona Cabrino, come colui che giovava al partito di Filippo di avere amico, e le cui sorze di mente e d'uomini avevansi in alto concetto. Ne Cabrino abuso di tai confidenze e di tanto scompiglio, col favor

del quale, se ambiziosissimo stato fosse, come piace a taluni chiamarlo, avrebbe potuto il suo dominio ampliare; ma posta alle frontiere una numerosa e ben armata custodia, e riordinando ed esercitando sotto gli occhi proprii in Cremona il restante del suo esercito, nulla. oso, nulla intraprese, attendendo la fine di così grande sconvolgimento, e informandosi intanto del vero carattere di Filippo Maria, che capo, ambizioso e simulato gli venne dai ben veggenti ed accurati suoi ministri dipinto e descritto, meglio che dal Capra in il quale assai più buono il giudicava. Tuttavia sul finir di quest'anno Filippo Maria, che nascondeva in suo cuore il progetto di ricuperare tutto intero il paterno dominio, una tregua conchiuse tanto col Vignati Signor di Lodi, quanto col Fondulo Signor di Cremona (1), least to his most be a water I'm

senza pregiudizio però delle ragioni e diritti, che riserbavasi di manifestare a miglior tempo.

Intanto la nomina del Capra all'arcivescovado di Milano avea lasciata vôta la cattedra episcopal di Cremona, alla quale in quel frammezzo il Capra stesso e per autorizzazione dal Sommo Pontefice accordatagli, e per attributo del nuovo eminente suo grado aveva preposto Ippolito Trecchi nobile cremonese, ed uomo di gran dottrina e pietà, con animo di proporne l'elezione formale al Santo Padre. Ma Cabrino, cui noto era quanto Ippolito e tutto il suo parentado favoreggiasse non solo il partito ghibellino, ma sì pure la fazion de' Visconti, benchè pur sapesse che nè tal sosse da porsi alla testa di una congiura, sì per bontà di cuore come per fimitati talenti, pure soffrir non volle che stabilito venisse nel vescovado, ed immediatamente ne scrisse, e per mezzo de suoi legati saper fece all' Arcivescovo il suo malcontento, e richiese che in luogo del Trecchi sosse innalzato alla vacante cattedra il suo cugino Costanzo Fondulo, già canonico e dignitario della Chiesa cremonese, e già caro a tutti per somma dirittura d'animo e di mente, e per uno spirito sissattamente conciliatore e pacifico, che lo avea reso il confidente ed il paciere di tutte le case de patrizii, e di tutte le popolari famiglie. Le ragioni di Cabrino, e la stima che d'uom sì potente ed accorto il Capra fageva, lo indussero tosto a secondarne l'inchiesta, tanto più che assai note gli erano le virtù di Costanzo; e perciò ne sottopose la proposizione al Sommo Pontesice. il quale degnossi aderirvi senza la menoma esitanza, perocchè e del Capra e di Cabrino avea pure quel sommo pastor de' Cristiani favorevolissima opinione. Arrivò dunque il Breve pontificio sul principiar del settembre all' Arcivescoyo, il quale comunicollo subitamente a Cabrino, ordinando ai Vescovi di

Lodi, di Piacenza e di Pavia di recarsi a Cremona per consecrarvi il nuovo loro collega e fratello. Il giubilo che nel Signor di Cremona e in tutta la città codesta elezion cagionò, fuorchè al modesto Costanzo, che a tanto onor ripugnava, fu sì grande, così schietto, così da ingenue e universali dimostrazioni manifestato, che tenne soavemente occupati gli animi per tutto il rimanente dell' anno. Ippolito Trecchi, che avea saviamente amministrato alcuni mesi quel vescovado, non fu men degli altri contento, imperocchè la saggezza del nuovo Prelato sommamente pregiava; ma ricusando l'ossertogli vicariato, amò ritirarsi in un monistero, ed ivi i già maturi suoi giorni tranquillo a beata fine condurre (1).

(1) ZACCARIA, SAN-CLEMENTE, rispetto al Trecchi. Io ho procurato di combinar le opinioni.

FINE DEL TOMO PRIMO.

• . • . . 

COMMEDIE, Lezioni quattro di Dom. Gavi, aggiuntovi dello stesso Autore il paralello tra esso Goldoni, il Metastasio e l'Alfieri. Milano, Stella e Figli, 1826, in 12.0 L. 2.50 italiane.

Sembra che il Pubblico italiano cominci a sentir nausea di quel sentimentalismo esagerato onde la maggior parte delle comiche rappresentazioni erano tutte impastate in questi ultimi tempi. De' pochi viventi scrittori italiani di commedie, chi prende ad imitare il Goldoni che tutta sfiorò l'umana natura, chi alla Natura stessa ricorre, sperando strappare nnovi segreti dal cuore umano. I comici stessi, meglio consigliati, anche a costo di ripetere troppo sovente le stesse cose, non vogliono discostarsi dalla buona commedia. Il Pubblico incoraggia i suoi scrittori e i suoi comici; e il sentimentalismo, questo nemico capitale del buon senso e della ragione, si apparecchia, se non altro, a sloggiare dal teatro italiano. Questa felice metamorfosi d'idee la deve il Pubblico specialmente alla riproduzione delle commedie del Goldoni, che da lungo tempo giacevano pressochè obliate. Esce quindi opportuno alla luce il sovr'annunziato libro, il quale dagli amici della buona Commedia, dagli ammiratori del Goldoni, non può non essere bene accolto sia per motivo d'istruzione, sia per giudicarne.

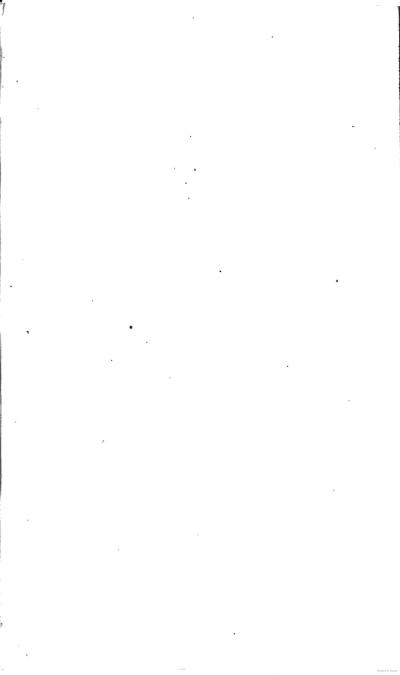

• . ٠



